

#### Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Real Madrid - Barcelona

EL BARCELONA, TRAS SU FIASCO CONTRA EL PSG, NECESITA COMO SEA UN TRIUNFO QUE EVITE EL ALIRÓN MADRIDISTA • LOS BLANCOS LLEGAN CRECIDOS TRAS SU ÉPICO DUELO EN EL ETIHAD

PABLO POLO MADRID

M. CARMEN TORRES BARCELONA

El Clásico de esta noche (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu cierra los duelos directos entre los dos eternos rivales de esta temporada. Real Madrid y Barcelona miden sus fuerzas hoy y de los culés solo depende que la Liga no quede vista para sentencia. Para ello, únicamente les vale los tres puntos. Misión casi imposible para los azulgrana recortar la distancia de ocho que los separa desde hace ya un tiempo, un triunfo del Real Madrid cerraría una semana mágica para los blancos. Ganar significa dejar a los de Xavi a once puntos a falta de seis jornadas para el final, es decir, es prácticamente cantar el alirón en el mismo Santiago Bernabéu. Un empate incluso tiene también aroma de sentencia puesto que pocas fuerzas le quedarían al Barça ya, inmerso en dudas y con Xavi en la rampa de salida, para recortar ocho puntos de 18 restantes.

El Madrid está decidido a no especular pese a que un empate no es mal resultado. Es consciente que ganar esta noche les permite concentrarse ya con más tranquilidad en la cita del Bayern dentro de diez días, con la salida a Anoeta del próximo viernes como previo paso a unas nuevas semifinales de la Champions. El madridismo, eufórico tras el agónico partido en el Etihad, espera que no se

note semejante desgaste. Más allá de que disputó una prórroga y la tanda, jugó además un día des-

pués que el Barça. Ancelotti no debería hacer por tanto muchos cambios. El tridente de arriba repite y lo más pro-

PUNTOS de ventaja tiene el Real Madrid, líder de la clasificación, sobre el Barcelona, que suma 70

bable es que entre Tchouaméni para dar algo más de oxígeno por Camavinga. Mendy es la única duda ya que no se entrenó ayer por una sobrecarga, pero ha entrado en la lista y no está descartado. El muro del Etihad

23 8 12 27 Kroos Camavinga Koundé Lamine Yamal 4 22 7 De Jong 18 Rüdiger Tchouaméni Vinicius Araujo 13 Lewandowski 22 5 Ter Stegen Lunin 6 Gündogan Bellingham Nacho Cubarsi Rodrygo 15 Raphinha 17 Valverde Lucas Cancelo Ancelotti

**REAL MADRID - BARCELONA** 

Árbitro: Soto Grado (Riojano) + VAR: Sánchez Martinez

25 Kepa (p.s.), 35 Mario de Luis (p.s.), 2 Carvajal, 3 Militao, 23 Mendy, 20 Fran García 10 Modric, 19 Ceballos, 21 Brahim, 24 Güler, 14 Joselu

13 Iňaki Peňa (p.s.) y 26 Astralaga (p.s.), 5 Iňigo Martinez, 15 Christensen ..., 20 Sergi Roberto, 17 Marcos Alonso, 7 Ferran, 14 Joan Félix, 18 Oriol Romeu . 19 Vitor Roque y 32 Fermin.

Courtois y Alaba Lesión

Balde y Gavi Lesión



#### Fútbol



Clásico con la urgente necesidad de sumar los tres puntos para tener alguna mínima opción de acorralar, o al menos meterle presión, al Real Madrid en su camino hacia el título de LaLiga. Todo lo que no sea regresar a la Ciudad Condal con una victoria implicaría para los culés despedirse del último trofeo que aún pueden conquistar esta temporada, y en el Barça no quieren ni plantearse asumir ya, en abril, cerrar la campaña en blanco. El tramo final del torneo se convertiría en una losa.

#### **VESTUARIO CULÉ**

Xavi, que presumiblemente dirige esta noche su último Clásico, apostará por su once de gala, ese que salió de inicio en el doloroso encuentro del pasado martes contra el PSG, que supuso la eliminación de la Champions League y que abrió una importante brecha en el vestuario, con cruce de reproches incluidos. Así, el compromiso en el Berna-

EL BALÓN DEL CLÁSICO

Estará a la venta en una edición limitada de 1.400 unidades y lleva la inscripción El Clásico.

béu debe servir para confirmar que la herida ya ha sanado y que el grupo rema unido.

Una de las dudas es Ronald Araujo, señalado y expulsado contra el PSG, de lateral derecho en los Clásicos. Es su arma para frenar a Vinicius. Pero el gran rendimiento de Koundé en ese ala en los últimos meses provoca que haya ganado enteros para mantenerse en esa zona de la defensa. El Barcelona sólo tiene las bajas de Balde y Gavi. •

SALA DE PRENSA

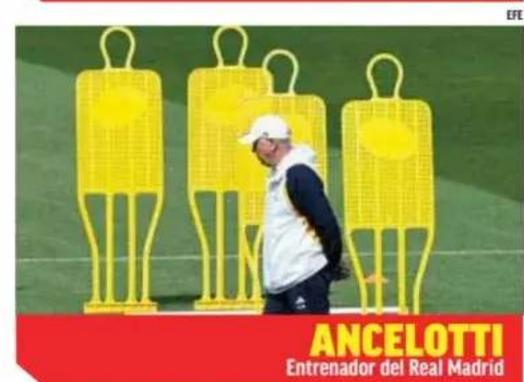

#### "EL PASTEL **ESTÁ PREPARADO**, FALTA PONER LA GUINDA ESTE MES"

#### MIGUEL ÁNGEL LARA MADRID

Carlo Ancelotti dio la rueda de prensa entre la euforia por el triunfo en Mánchester y lo que viene con el Clásico: "Estamos muy cerca. Veo el Clásico de siempre: igualado y competido. Es una oportunidad para ganar la Liga. El pastel está preparado, falta poner la guinda este mes", apuntó el entrenador, que elogió de nuevo a los suyos tras resistir en el Etihad: "Cada uno es libre de opinar. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista triste. Háblame del mar marinero, es un dicho español que he aprendido y me gusta mucho". •



Háblame del mar marinero, es un dicho de aquí que aprendí y me gusta"



#### "PARA NOSOTROS ES EL PARTIDO **MÁS IMPORTANTE** DE LA TEMPORADA"

#### C. NAVARRO

Xavi dejó muy claro que el Barça juega hoy una auténtica final. "Para nosotros es el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos a un Madrid fuerte y más después de eliminar el mejor equipo del mundo, el City", dijo el preparador. El técnico, eso sí, se deshizo en elogios hacia el conjunto blanco y alertó que deberán tener especial cuidado a los minutos iniciales de cada mitad. Por último, aseguró que la polémica generada con las declaraciones de Gündogan está cerrada. "Cuando no hay mala intención, no hay problema", concluyó. •



¿Gündogan? Cuando no hay mala intención, no hay ningún problema"

se ha ganado repetir pero si Mendy no llega podría entrar ahí Camavinga como en otras ocasiones.

El Madrid tiene motivos para ser optimista. Viene con una inercia mucho más favorable que su rival y los precedentes 2

CLÁSICOS han disputado ya: el cruce de LaLiga de la primera vuelta y la Supercopa: los dos los ganó el Real Madrid son esperanzadores. Ganó en la ida en Montjuïc con un Bellingham estelar (1-2) y también se llevó la final de la Supercopa en Riad con un Vinicius decisivo y una goleada (4-1).

El Barcelona afronta el

### La reválida de Bellingham

#### EL INGLÉS BUSCA VOLVER A BRILLAR EN EL CLÁSICO

Ha perdido su olfato goleador, pero responde en las grandes citas • Ya le hizo dos tantos al Barça en la ida

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

MADRID

El Barça le trae muy buenos recuerdos a Bellingham. No solo porque frente a los culés levantara su primer título como madridista con la Supercopa en Riad, con goleada incluida (4-1) sino porque también fue estelar en su primer Clásico en España, el de la primera

#### Duelo por el Pichichi: apura sus opciones también Lewandowski

Nadie lo esperaba, pero Artem Dovbyk, delantero del Girona, manda en el Pichichi a falta de siete jornadas de Liga. Jude ya no marca como antes pero sigue en la lucha con 16 dianas, y más alejado se encuentra Lewandowski, con 13 tantos, y que quiere revalidar aún su trofeo.

vuelta, con el doblete en Mintjuïc que le dio los tres puntos a su equipo (1-2) y con un segundo tanto además ya cuando todo parecía encaminado a unas tablas.

El inglés vive esta noche su primer Clásico en el Bernabéu, pero con el objetivo de recuperar el olfato goleador perdido en este segundo tramo de la campaña. Ancelotti no está preocupado ni tampoco el inglés, que admitió hace pocos días que su lesión le cortó el ritmo.

Pero la realidad es que Bellingham sigue aspirando a ganar el Pichichi, algo que nadie, ni él mismo, hubiera imaginado al principio de temporada, pese a su sequía goleadora. Sus características no son las de un goleador, pero su cambio de rol habitual y su fulgurante inicio de campaña le pusieron pronto al frente de la tabla de goleadores. Si solo nos ceñimos a competición liguera, el inglés ha goles y 13 asistencias).

**GOLES** en los primeros 16 partidos de Liga de Jude y a estas alturas suma 16

marcado 16 goles en 24 encuentros de LaLiga 2023-24, el doble ya que su anterior mayor registro en las cinco grandes ligas de Europa (ocho en la Bundesliga 2022-23 con el Borussia Dortmund). Además, ha participado en un total de 20 tantos (16 goles y cuatro asistencias), el mayor registro del Real Madrid esta temporada y el mayor registro para un jugador del conjunto blanco en su temporada del debut en la competición desde el colombiano James Rodríguez en la 2014-15 (26 - 13

Sin embargo, esta irrupción se ha ido apagando en los últimos meses. Sigue siendo un jugador clave para el Madrid y se mantiene como el jugador de LaLiga con mayor diferencial positivo (+5,5) entre sus goles anotados (16) y sus goles esperados (10,5 xG). Es decir, que su rendimiento goleador está siendo por encima de lo esperado. Pero la realidad actual es que Jude ha perdido esa chispa que le hacía ser decisivo.

#### LAS DOS CARAS DE JUDE

La prueba está en que en los primeros 16 partidos, el inglés marcó 13 goles, superando las expectativas con relación a su índice de goles esperados acumulado entre agosto y diciembre de 2023 (7,2 xG) o, lo que es lo mismo: llevaba casi el doble de goles de los que debía en función de la calidad de las ocasiones que había dispuesto.

Pero la cosa cambió con el nuevo año. En los ocho encuentros ligueros, ha marcado solo tres goles a partir de un xG acumulado de 3.3.

Ante el apagón de Bellingham, el Madrid se benefició de la excelente forma en la que comenzó a estar Vinicius. El de Birmingham y el brasileño son los máximos anotadores del Madrid en Liga, sumando 36 participaciones de gol entre ambos contando asistencias. Son más de la mitad de los goles que lleva el Madrid esta campaña en liga.

Sin embargo, resulta curioso que, aunque la participación de ambos de cara a puerta ha sido decisiva para el Real Madrid, Bellingham y Vinicius solamente han conectado en dos ocasiones para marcar: un tanto de Vini en Almería en agosto de 2023 y uno de Jude ante el Girona en el Bernabéu el pasado mes de febrero.



Con este remate, Jude le dio los tres puntos al Madrid en el Clásico de la primera vuelta (1-2).

#### Nacho prefiere la MLS la próxima temporada

EL CAPITÁN TIENE DECIDIDO DEJAR EL MADRID No es en ningún caso cuestión de dinero y sí por ganas de descubrir nuevos horizontes deportivos y personales

JOSÉ FÉLIX DÍAZ MADRID

Tal y como informó MAR-CA, Nacho Fernández tiene decidido dejar el club en el que han habilitado toda su vida a partir del próximo 30 de junio. El capitán del Real Madrid pretende tener una nueva experiencia futbolística, pero en esta ocasión con otros valores añadidos, como pueden ser experiencias personales y familiares que vengan de la mano del fútbol. Su destino favorito en estos momentos sería jugar en

la MLS estadounidense, aunque no tiene nada firmado y su compromiso con el club blanco hasta el 30 de junio está fuera de toda duda.

La aventura a emprender nada tiene que ver con el dinero y si la búsqueda de otro tipo de situaciones y alicientes. Arabia no ha parado de llamar al central madridista en los últimos meses, pero ahora mismo no es el posible destino elegido por Nacho.

En cualquier caso, el capitán del Real Madrid tie-

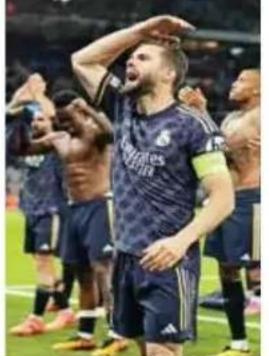

Nacho, en el Etihad.

ne claro que no continuará jugando en ningún equipo español y que le costará mucho hacerlo en uno que se pueda enfrentar en competiciones europeas al club de toda su vida. Decimos esto porque el Inter se interesó vivamente por su contratación el pasado verano y ahora es uno de los equipos que están agazapados a la espera del término de la competición. No es en ningún caso una cuestión de dinero. •

#### M. CARMEN TORRES

Los jugadores del Barcelona no suelen recibir el aplauso del Santiago Bernabéu. La ovación del feudo madridista es, lógicamente, muy difícil para los culés. Pocos jugadores lo han conseguido, sólo unos pocos elegidos, y uno de ellos es Lamine Yamal. El joven atacante puso en pie a la casa blanca hace poco menos de un mes, eso sí, no vestía la camiseta azulgrana sino la de la selección española. Este domingo se estrena en un Clásico en el estadio merengue.

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas del encuentro, amistoso, entre España y Brasil disputado el pasado 26 de marzo en el Bernabéu. El menudo atacante culé, de 16 años, dio dos de las asistencias de los tres goles del combinado nacional de Luis de la Fuente. Su gran actuación provocó el aplauso y la ovación de los seguidores que siguieron el compromiso en directo, que despidieron al canterano catalán de pie, en una clara muestra de admiración y reconocimiento a su talento.

Esta noche, Lamine Yamal, uno de los símbolos del Barça actual, regresará al Santiago Bernabéu. Pero lo hará con la camiseta del eterno rival. Será la primera vez que el internacional dispute un Clásico en Madrid con el primer equipo azulgrana y lo, hará, a priori, de titular. Acostumbrado a los focos, Xavi está seguro de que ni el rival ni es el escenario ni el ambiente le afectarán. El técnico considera, también, que ya habrá superado la frustración por la eliminación en la Champions y el hecho de que tuviera que ser el sacrificado tras la expulsión de Araujo.

El extremo ha jugado dos partidos contra los de Ancelotti, y los dos los ha



Lamine Yamal (16) y Lucas Beraldo (20) en el partido amistoso de marzo en el Bernabéu entre España y Brasil.

### Vuelve a 'casa'

#### LAMINE YAMAL PUSO EN PIE AL BERNABÉU CON LA SELECCIÓN

Fue uno de los internacionales más decisivos contra Brasil: dio dos asistencias Hoy regresa con la camiseta culé • Pocos azulgranas han sido ovacionados

perdido: el cruce de la primera vuelta de LaLiga, en Montjuïc, y la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí. Con el filial culé, la temporada pasada, se cruzó en otras dos ocasiones con el Real Madrid Castilla, con un balance de una victoria y una derrota.

#### COMPARACIONES

Lamine Yamal se ha ganado un sitio en el equipo inicial azulgrana. El extremo derecho se ha CLASICOS ha disputado: el de la primera vuelta de LaLiga y el de Supercopa de España

PARTIDOS ha disputado este curso el extremo derecho azulgrana

convertido en su posición habitual y ha desplazado a Raphinha al ala izquierda del ataque. El joven futbolista ha participado esta temporada en 43 encuentros, entre los cuatro torneos (LaLiga, la Champions, la Copa y la Supercopa), en los que ha marcado seis goles y ha dado ocho asistencias.

El rendimiento del canterano, por el que el Barça ha rechazado una oferta de 200 millones de euros. ha sido clave en los resultados de los catalanes esta temporada y también es una de las bazas del excentrocampista para el Clásico de esta noche. De momento, Lamine Yamal ya puede decir que el Santiago Bernabéu se ha rendido ante él, algo que muy pocos culés han logrado a lo largo de la historia, entre los que destaca Messi, con el que le han comparado. También salieron ovacionados cracks de la talla de Ronaldinho. Iniesta y... ¡Xavi! •

#### La gran maldición de Joao Félix

EL REAL MADRID es el rival al que más veces se ha enfrentado y jamás ha logrado ni ganarle ni marcarle

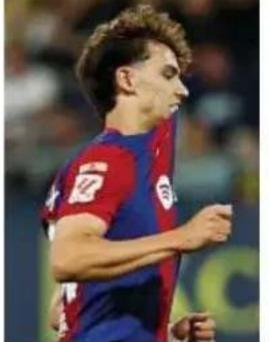

Joan Félix (21).

R. NAVARRO

Joao Félix tiene una deuda pendiente con el Real Madrid. El luso no ha logrado jamás ganar ni marcar al conjunto blanco y eso que es el rival que más veces se ha encontrado durante su carrera. El ata-

cante se ha medido en diez ocasiones a los madrileños, entre el Atlético de Madrid, el Chelsea y el Barcelona, pero nunca ha vencido. Esta jornada, en el Santiago Bernabéu espera poner fin a su mala dinámica.

Ni en LaLiga ni en la Supercopa ni en la Champions. Joao Félix tiene una verdadera espina clavada contra los de Ancelotti. Tres partidos empatados y siete perdidos, este el pobre bagaje del internacional cuando se ha enfrentado al Real Madrid y eso que el ahora azulgrana acumula 556 minutos contra los blancos.

Joao Félix se ha medido a los merengues en seis ocasiones con la camiseta del Atlético de Madrid, dos con el Chelsea y dos más con el Barcelona. Incluso, ha perdido dos finales de Supercopa contra el ahora bloque de Ancelotti, una como jugador rojiblanco y otra como azulgrana.

#### **Joao Cancelo** denuncia amenazas

**EN REDES SOCIALES Por** su actuación en la vuelta de la Champions

#### M.C.T.

La derrota contra el PSG y la consecuente eliminación en la Champions Legue está teniendo repercusiones en todos los niveles, algunas de ellas muy graves e incluso delictivas. Joao Cancelo denunció, hace unas horas, que recibió amenazas tras su actuación contra el conjunto de Luis Enrique en la vuelta de los cuartos de final del torneo continental.

El internacional sufrió durante el partido porque no pudo frenar la acometidas de Dembélé, autor del primer gol y sobre el que cometió el penalti que supondría el tercer tanto galo. "Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen a la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea", señaló Cancelo en declaraciones a ESPN.

"Ofenden a mi esposa, a mi hija que está por nacer, a mi bebé. Desear la muerte a un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, pero que no hablen de mi familia", añadió.



Han deseado la muerte a mi hija que está por nacer"

CANCELO JUGADOR DEL BARCELONA

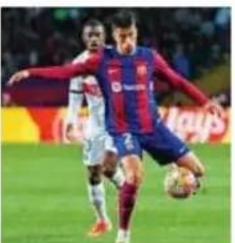

Joao Cancelo (29).



Lunin, parando el segundo de los penaltis al City en el lanzamiento de Kovacic.

### Vuelve como un héroe

#### **LUNIN ESTRENA ESTATUS DE ESTRELLA**

Se marchó del Bernabéu 'tocado' por su fallo ante el City y regresa 12 días después como figura capital de la hazaña del Etihad

#### J. L. CALDERÓN

Del Bernabéu se marchó un Lunin y al Bernabéu regresa otro Lunin completamente distinto. Hace 12 días el meta abandonó el césped del coliseo blanco 'tocado' por su fallo en el primer gol del City. Un tanto con el que empezaba con mal pie la eliminatoria. Luego jugaría dos partidos fuera de casa. El primero en Son Moix con victoria y portería a cero y el segundo el que lo cambió todo: el del Etihad, donde fue héroe indiscutible sujetando al Madrid durante el asedio del City y parando dos penaltis en la tanda decisiva. Hoy, por tanto, nada tendrá que ver el Lunin que se marchó del último partido en el Bernabéu con el que vuelve, ahora convertido en héroe del madridismo tras ser el

27

PARTIDOS ha disputado Lunin en la presente temporada, 19 de ellos de Liga.

**12** 

PORTERÍAS A CERO del meta blanco, 10 de ellas en Liga y otras dos más en Champions.

gran artífice de una noche más para la historia del Madrid en la Champions y del pase a semifinales.

A buen seguro que su nombre será uno de los más coreados por un Bernabéu que se rendirá hoy a sus jugadores tras la gran gesta de Mánchester. Lunin recibirá de su afición el reconocimiento que merece y que tanto ha peleado. Es verdad que el meta hace tiempo que está consolidado como titular en la portería del Real Madrid, pero por primera vez se presentará en el Bernabéu con estatus de estrella.

#### CONSOLIDADO

El Clásico será el decimosexto partido de Lunin como titular bajo palos de manera consecutiva. Tras un periodo de rotación en la portería, Lunin fue titular ante Las Palmas a domicilio el 27 de enero y desde entonces no se ha movido del once. Sólo amenazaba su privilegiada situación el regreso de Courtois, pero el nuevo contratiempo físico del belga le dejó prácticamente vía libre para ser titular casi hasta final de temporada. Y eso le abrió la puerta de reivindicarse en Mánchester en la vuelta con una portentosa actuación que ha cambiado su vida deportiva para siempre.

Ahora tiene por delante otra noche para seguir fortaleciendo su figura en el Real Madrid. El conjunto blanco recibe al Barcelona con la Liga en juego y será el tercer Clásico para Lunin, que ganó los dos anteriores que disputó (el 3-1 en Liga de la pasada temporada y el 4-1 de la final de la Supercopa de España de la presente campaña). Y todo ello con una renovación pendiente que el Madrid tiene que concretar. .



### La racha está en peligro

#### TER STEGEN, A POR OTRO RÉCORD

El alemán está a 53 minutos de igualar su marca de imbatibilidad, que se fijó en 636' el curso pasado en el Bernabéu

#### C. NAVARRO

Mismo escenario e idéntico récord. Ter Stegen vuelve al Bernabéu con el objetivo de superar su mejor marca de imbatibilidad que, precisamente, fue frenada la temporada pasada contra el Real Madrid. El internacional está a 53 minutos de igualar su racha más positiva. En aquella ocasión, fue Benzema el que paró el cronómetro del portero azulgrana.

En la 22-23, en la que terminaría ganando su primer Zamora, encajó un tanto de Isak en el Reale Arena en el minuto 6, en la segunda jornada, y después encadenó Valladolid, Sevilla, Cádiz, Elche, Mallorca y Celta dejando la portería a cero. Hasta que llegó el Clásico en el Bernabéu. En el minuto 12, Benzema adelantaba a los **583** 

MINUTOS encadena el cancerbero alemán sin recibir un gol en LaLiga.

22

**CLÁSICOS** ha disputado Ter Stegen y sólo ha dejado la meta a cero en seis ocasiones

blancos. El portero, que arrancaba el partido contra el Real Madrid con 624 minutos sin recibir ninguna diana, dejó el récord en 636. Ahora atesora 583.

Esta campaña, Iago Aspas ha sido el último jugador en LaLiga en perforar la meta culé. El gallego marcó en el minuto 47 y, desde entonces, el Barcelona se ha medido a Getafe, Athletic, Mallorca, Atlético de Madrid, Las Palmas y Cádiz. El reto de Ter Stegen ahora es lograr lo que no pudo el curso pasado en el Bernabéu, superar los 636 minutos imbatido, su marca personal. Una vez que los consiga tendrá en el horizonte los 722 de Claudio Bravo.

#### **GRAN MEJORA**

Desde que Ter Stegen regresó al equipo tras una operación a principios de diciembre, el Barcelona ha ganado solidez. El alemán volvió contra el Granada y desde entonces el conjunto catalán no ha perdido ningún encuentro, suma dos empates y seis triunfos. El internacional, además, sólo ha recibido en estos ocho compromisos cuatro dianas.

Las actuaciones de Ter Stegen cobran especial relevancia en esta recta final. No sólo porque pueden ser claves para que el equipo mantenga sus aspiraciones al título, sino porque podría revalidar el Zamora de la temporada pasada.

El cancerbero se medirá por segunda vez esta campaña al conjunto blanco, tras perderse la final de la Supercopa por lesión. Será su Clásico número 23. En los 22 que ya ha jugado, sólo ha logrado dejar la meta a cero en seis ocasiones y ha recibido un total de 32 goles.



Es eso que sientes cuando tu banco te hace tu día a día más fácil.

¿Quieres sentirlo?



EL ESPECIALISTA Pedro Luis Ripoll, Director de la Clinica Ripoll y De Prado, Centro de Excelencia FIFA

#### LA FUERZA MENTAL **SE PONE A PRUEBA**

e dice, y de manera acertada, que el fútbol se juega con los pies y con la cabeza. El talento y el físico resultan tan influyentes en el rendimiento de un equipo como su estado de ánimo. La fuerza de la mente puede llegar a resultar decisiva en el deporte de élite. Y aquí siempre se nos viene a la cabeza Rafa Nadal, un auténtico portento en este aspecto. Para jugar en equipos como Real Madrid y Barcelona también hay que ser privilegiados en esta faceta. Porque la mente juega su papel en el estrés y la tensión competitiva que rodea a los jugadores en la búsqueda de cumplir los objetivos.

Los datos físicos de Madrid y Barça de cara al Clásico son similares. Tienen las mismas bajas por lesión (dos cada equipo) y han sufrido el mismo número de contratiempos físicos a lo largo de la temporada (30 lesiones cada uno). También ambos han atravesado por crisis de lesiones que les hicieron jugar varios partidos con siete bajas o más. Por tanto, lo que puede marcar la diferencia es el aspecto mental.

En el Madrid tendremos ocasión de comprobar si en las piernas pesa más la batalla épica del Etihad, con la correspondiente prórroga que alargó el esfuerzo hasta los 120 minutos, o el impulso mental que supone haber eliminado a uno de los grandes de Euro-

pa y cumplir un objetivo mayúsculo. No hay que echar en saco roto que el Real Madrid llega en unas condiciones físicas extremas después de una temporada más que exigente, coronada por unos últimos días de un desgaste espectacular. Esto lo compensa con el hecho de que prácticamente su plantilla está al completo, con las excepciones de Alaba y Courtois, que están recuperándose de bajas de larga duración. Militao inicia su vuelta a la competición, pero tal y como vimos en los últimos minutos de Mánchester, hay que tenerlo muy claro para sacarlo al campo porque todavía está lejos de poder dar un rendimiento al ciento por ciento, que es el que va a ser necesario ante el Barcelona hoy o en las futuras batallas ante el Bayern.

#### LA MORAL DEL BARÇA

El Barça, por el contrario, llega a este partido con la moral por los suelos e inmerso en una montaña rusa de emociones y resultados, con demasiadas situaciones cambiantes a lo largo de los últimos meses. Es misión del entrenador utilizar esta situación como una palanca de motivación para reivindicarse ante el mundo del fútbol. Atentos porque esto suele funcionar bastante bien y los equipos como el Barcelona rinden más cuando ven su prestigio y su reputación colectiva e individual en juego.



Vinicius, ante Walker durante el City-Madrid del pasado miércoles en el Etihad.

LAPRESSE

### Vinicius Ilega al esprint

#### DIO UNA EXHIBICIÓN DE VELOCIDAD ANTE EL CITY

Fue el jugador más veloz del inolvidable partido en el Etihad: 684 metros por encima de los 24 km/hora

#### SANTIAGO SIGUERO

Aunque Carlo Ancelotti volvió a no limitarlo a la banda y jugó de manera más habitual por el centro, Vinicius Junior volvió a destacar en el partido ante el City jugado en el Etihad el pasado miércoles. De hecho, y según los datos físicos del partido, a los que ha tenido acceso MARCA, el brasileño fue el jugador más veloz sobre el césped.

En concreto Vinicius cubrió nada menos que 684 metros a una velocidad superior a los 24 km/hora, lo que se conoce como esfuerzos de calidad en el ámbito de la preparación física de élite. Una pujanza que tuvo un efecto directo en la defensa del City, ya que el segundo jugador que más distancia recorrió a ese ritmo fue Kyle Walker (642 metros), que se midió con Vini en varias acciones al límite por parte de ambos futbolistas. El tercero, por cierto, fue Jude Bellingham, con 581.

Lo cierto es que el Madrid sobrevivió a un intenso dominio por parte del City, pues es sabido que lo que más penaliza a los futbolistas es correr detrás del balón, no tenerlo en los pies. Pese a ello, el Madrid llegó muy entero a la prórroga, superando en sprints al City (86 por 78). Y ello a pesar de que la distancia recorrida en el tiempo extra por parte de los jugadores 'skyblues' fue superior a la de los madridistas: 37,2 kilómetros de los de Guardiola por 35,3 de los de Ancelotti.

Y es que, a pesar de tener más el balón (67% de

#### EL MADRID SUPERÓ AL CITY EN 'SPRINTS' EN LA PRÓRROGA (86 POR 78)

posesión para los ingleses), fueron los locales los que más distancia c ubrieron también en los 90 primeros minutos. 111 kilómetros por 105 del Real Madrid. Se repetía así la tendencia marcada ya en el partido de ida, en la que también se impuso en ese parámetro el equipo de la Premier, pese a que Guardiola comentó que estaban "muy cansados" de cara a la vuelta ante los blancos.

En el plano individual, Rodri fue el jugador que más distancia recorrió, superando ampliamente los 16 kilómetros. Le siguieron Bernardo Silva (15,9), Foden (15,8) y Ruben Dias (15,3). El primer madridista en este apartado fue Camavinga (15.1), por delante de Bellingham (14,5).

#### POTENCIA METABÓLICA

Un último dato llamativo es que el Madrid marcó su tope de potencia metabólica, que mide la energía aplicada por unidad de tiempo, en los primeros 15 minutos, justamente los mejores de los blancos en el partido, que le permitieron adelantarse en el marcador y dar paso a un escenario que el City no esperaba. Los de Guardiola se impusieron en este parámetro en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, aunque el empate no llegó hasta la recta final de ese periodo (minuto 76').

Ahora Ancelotti debe gestionar todos estos datos de cara al futuro y también al presente inmediato, un Clásico en el que debe lidiar con la fatiga que dejó el duelo del Etihad.

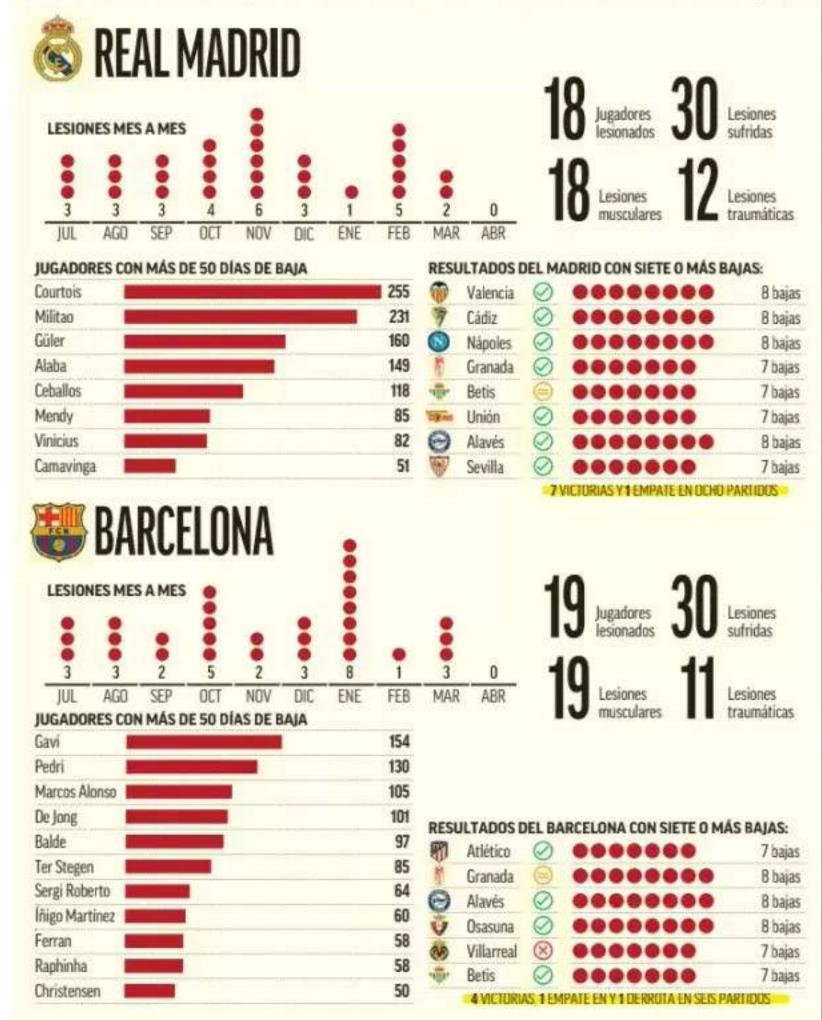

# Un debutante de Primera en el Clásico

#### **CUBARSÍ, FIJO EN EL ONCE DE GALA CULÉ**

Hoy jugará su primer gran cruce contra el Real Madrid, al que se lleva midiendo desde los 9 años

#### M. CARMEN TORRES

Pau Cubarsí es, sin duda, una de las grandes revelaciones de la temporada del fútbol mundial. El canterano, de 17 años, debutó con los de Xavi en enero, en el compromiso de Copa contra Únionistas, y ya forma parte del once de gala. Esta noche, jugará su primer gran Clásico. Aunque no será su primera vez en el Bernabéu: con la selección, en el amistoso contra Brasil de finales de marzo, intervino en nueve minutos. Ni tampoco su primer compromiso contra los blancos, a los que ya se midió en 2016, cuando tenía sólo 9 años.

Cubarsí no había dado el salto a Montjuïc en el cruce de LaLiga disputado en octubre, por lo que el de esta noche será su debut contra el Real Madrid con el primer equipo. Su excepcional rendimiento le ha colocado como fijo en el once y Xavi confía en él para frenar

17

PARTIDOS ha disputado con el Barcelona desde que dio el salto en enero



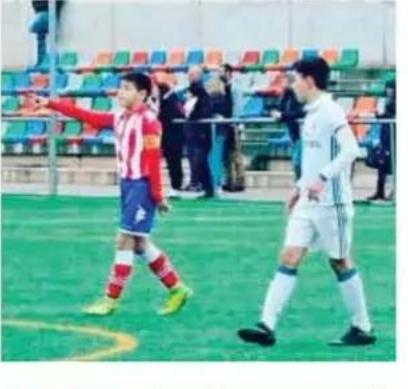

#### CON EL GIRO-NA, EN 2016

Pau Cubarsi Ileva muchos años cruzándose con el conjunto blanco, pero hoy jugará su primer Clásico en LaLiga: en la ida no había debutado. el temido ataque madridista, formado por Bellingham, Vinicius y Rodrygo. El técnico sabe que su sangre fría, anticipación, salida de balón, colocación y concentración serán fundamentales para que el Barcelona salga victorioso de un compromiso básico en sus aspiraciones de pelear el título de LaLiga.

#### **GIRONA**

Pero hoy no disputará su primer encuentro contra el Real Madrid, al que empezó a enfrentarse siendo muy pequeño: con nueve años defendiendo la camiseta del Girona.



#### HISTORIA MARCA por Miguel Ángel Lara

e imaginan presentarse en una pensión en el centro de Madrid y que en la recepción esté sentado un jugador del Real Madrid. No uno cualquiera. Uno de los mejores. El que marcó el primer gol de los 6.462 que lleva el equipo blanco en LaLiga. El primero en lograr un triplete en la historia liguera (10-2-1929, en el 5-0 al Europa), el primero en hacerle un triplete al Barça en Liga (30-3-1931, 5-1) y el único madridista junto a Puskas con dos hat-tricks ante los culés en partidos de Liga. Pues eso ocurría en 1933 con Jaime Lazcano.

Navarro de "arriba a abajo" (Pamplona, 30-12-1909) llegó a la capital con 18 años, a las puertas de que se jugara la primera edición de la Liga. Tras sus primeros pasos en Osasuna, el Real Madrid aprovechó sus estudios de Medicina para vestirlo de blanco. Antes, el 9 de abril de 1928, los blancos habían tomado nota de

#### 5-0 GANÓ EL MADRID AL EUROPA EN EL ESTRENO LIGUERO Y ÉL FIRMÓ UN PÓKER

su juego en un Osasuna 2-Real Madrid 2 jugando en el viejo campo de San Juan. El 9 de septiembre de ese año, Lazcano debutaba con el Madrid (4-4, ante el Real Unión en Chamartín) y tres días después hacía el primero de sus 82 goles con el Madrid, el cuarto de un 9-0 al Cartagena.

#### **EL NIÑO DE LOS CARACOLES**

El 10 de febrero de 1929 nacía LaLiga para el Real Madrid. En casa, y ante los catalanes del Europa, el partido llegó sin goles al descanso... y acabó 5-0. Cuatro de los goles del Madrid Ilevaron el sello del Niño de los caracoles, que así era conocido por su ensortijada cabellera. Las crónicas de la época hablan de su juego valeroso como delantero centro improvisado y la cerrada ovación con la que le premió la parroquia madridista al acabar el duelo.

En esos años de la Liga naciente, Lazcano se convirtió en un martillo pilón ante los azulgranas: ocho goles en una decena de

# Médico, hostelero, pelotari y azote del Barcelona

LE MARCÓ AL BARÇA OCHO TANTOS EN 11 PARTIDOS DE LIGA. SUYO FUE EL PRIMER GOL EN LA LIGA Y EL PRIMER 'HAT-TRICK' A LOS AZULGRANAS. ÉL Y PUSKAS SON LOS ÚNICOS CON DOS TRIPLETES LIGUEROS ANTE LOS CULÉS. EL MADRID LLEGÓ A PEDIR SU INHABILITACIÓN



PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PELOTA

Futbolista,

médico, pinitos como dramaturgo (publicó la obra El astrágalo), seleccionador nacional de fútbol, amante del motor, fundador del club Apóstol Santiago, como un hijo para Santiago Bernabéu, al que le dolió en el alma verlo vestido de rojiblanco en 1935... Lazcano hizo muchas cosas en su vida, y entre ellas estuvo ser el presidente de la Federación Española de Pelota, una pasión que tenía desde niño.

partidos. Debía tenerle una inquina especial a los equipos de la Ciudad Condal, porque de Barcelona eran los tres equipos a los que más goles anotó: ocho a los culés, siete al Europa y cinco al Espanyol.

#### **DE MÉDICOS Y CURANDEROS**

Además de ser un futbolista extraordinario, Jaime Lazcano tenía muchas inquietudes. Hizo sus pinitos como dramaturgo, pero era la Medicina lo que le tenía atrapado. Eso no hizo que recurriese a un famoso curandero entonces, El brujo de Portugalete, para resolver un problema de rodilla que le provocó serios problemas. Y no solo físicos.

En la semifinal de Copa de 1932, en Mestalla, acabó con una rodilla maltrecha. Tenía el menisco arrancado. No debió jugar la final ante el Athletic (2-1 para los vascos), pero el presidente blanco, Luis Usera, le rogó: "Si tú, que eres el alma y el espíritu de la linea de ataque te rajas, entonces sí que tenemos perdida la final".

El estudiante de medicina confiaba en el curandero "no por sus métodos, que son inofensivos, pero sí por su ojo clínico". Pero oído al Brujo, el futuro médico decidido no seguir su tratamiento: "Me producía un poco de rubor ponerme en sus manos".

El caso es que la lesión se alargó y el Madrid se enfadó. El viernes 28 de octubre de 1933 el club le avisó de que tenía que viajar a Sevilla y jugar. Lazcano, con un informe de una eminencia, el doctor Enrique Slocker y la Rosa, viajó pero se negó a jugar. Envenenadas las relaciones, el navarro pidió la libertad, pero el Madrid se la negó y reclamó a la Federación Castellana tres meses de inhabilitación por rebeldía.

#### SOLUCIÓN

A pesar de las tensiones hubo arreglo. El último día del año de 1933, Lazcano volvió a jugar con el Madrid: 3-2 ante el Espanyol. Esa temporada el Madrid, que venía de ganar dos Ligas, fue esta vez campeón de Copa: 2-1 ante el Valencia, remontando y con gol de la victoria de Lazcano.

Llegó la Guerra Civil y con ella el final de su carrera. Esa temporada final, la 1935-36, la jugó con la camiseta de Atlético de Madrid. Jugó con España cinco partidos, entre ellos el famoso 4-3 que supuso la primera derrota de Inglaterra lejos del Reino Unido. Jaime Lazcano falleció el 1 de junio de 1983.





Ganamos Juntos

### La educación y el deporte

Desde MARCA, y de la mano de nuestra iniciativa social 'Ganamos Juntos' queremos abanderar, durante este mes, la cultura y la educación a través del deporte como un elemento clave para el desarrollo de la sociedad.



MARGA

#### Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Real Madrid - Barcelona

### El Bayern manda un aviso serio

#### EXHIBICIÓN DE PEGADA A DIEZ DÍAS DE LA 'SEMI'

Kane y Müller comandaron el ataque bávaro • El Union lo intentó en la primera parte pero acabó sucumbiendo

UNION BERLIN

BAYERN

36.601 espectadores An der Alten Försterei

UNION BERLIN Ronnow: Doekhi, Vogt. Diogo Leite → 59' Kaufmann: Trimmel → 59' Juranovic, Schafer -> 59' Laidouni, Tousart, Aaronson, Gosens: Volland → 70' Knoche v Hollerbach → 59' Vertessen

Entrenador Bielica.

BAYERN Neuer, Kimmich → 70' Mazraoui, Kim Min-Jae → 58' Upamecano, Dier, Davies; Goretzka → 70' Laimer, Pavlovic; Müller → 83' Zvonarek, Tel, Choupo-Moting → 70' Bryan Zaragoza y Kane.

Entrenador Tuchel.

Goles 0-1 29' Goretzka 0-2 45' Kane 0-3 53' Müller 0-4 61' Tel 0-5 66' Müller 1-5 90' Vertessen

Arbitro: Jablonski.



Kane celebra su gol de falta al Union Berlin.

#### R. JIMÉNEZ MADRID

Si alguien tenía la tentación de minusvalorar al Bayern antes de la semifinal de la Champions contra el Madrid, que se lo piense dos veces. El equipo de Tuchel, que ya usa la Bundesliga como preparación para el doble duelo ante los blancos, goleó a un Union Berlin que tuvo alguna ocasión en la primera parte y que acabó completamente sometido y aguantando los golpes esperando el final.

Goretzka hizo el primero tras una dejada de Müller y Kane sentenció, de falta, justo al borde del descanso. 33 lleva en la Bundesliga, 40 en la temporada. Como para que Ancelotti le tenga en su pensamiento de aquí al 30 de abril.

#### **MÜLLER CANTA BINGO**

La segunda parte sirvió para que Müller marcarse en la jornada 30, la que le faltaba por marcar, en su partido 400 como titular. Si alguien creía que el Bayern este año era una Hermanita de la caridad. que se olvide.

#### Un respiro para el Castilla

#### GANA UNA 'FINAL' POR LA SALVACIÓN

Los de Raúl se imponen al Alcoyano con goles de Loren, Nico Paz y Aparicio

CASTILLA ALCOYANO

Alfredo di Stéfano

2.928 espectadores

CASTILLA Cañizares: Loren, Carrillo 8 Asencio, Marvel , Obrador → 77' Cuenca: Manuel Angel → 85' David González, Mario Martin Palacios → 77' Theo; Nico Paz y Álvaro → 85' Aparicio.

Entrenador Raul González.

ALCOYANO Jaume Valens; Javi Antón. Primi # → 84' Carrasco, Farru, Nieto; Adrián Armental -> 46' Aguero, Imanol, Juanan, De Palmas -> 84' Ganet, Joe Lara → 61' Selma: Pradera → 61' Albisua. Entrenador Vicente Parras.

Goles 1-0 14' Loren 2-0 58' Nico Paz 2-1

71' Selma 3-1 91' Aparicio

Arbitro: Pastoriza Iglesias (C. Gallego).

#### SILVIA TAMARAL

La primera de las seis finales del Castilla por la permanencia cayó a favor de los blancos. La situación de peligro en la tabla hacía más que necesaria una victoria en casa y esta vez los de Raúl dieron un paso al frente en la defensa de una categoría que este año se le ha atragantado de más.

El gol que en otras jornadas no hizo acto de presencia, llegó como agua de mayo en las botas de Loren, uno de esos futbolistas que en silencio ha ido creciendo jornada a jornada, de Nico Paz, aprovechando un error en salida de balón de los de Alcoy, y de Aparicio, para devolver la tranquilidad después de que el Alcoyano acortase distancias.



#### Atlético de Madrid 🕅 LaLiga EA Sports > Alavés - Atlético



### Mucho más que un título

#### **EL ATLÉTICO PASA PÁGINA A DORTMUND**

Los rojiblancos enfocan el objetivo que les ha permitido perpetuarse en la élite europea durante el Cholismo • El Alavés, la salvación

#### ISAAC SUÁREZ/KOLDO MORA

MADRID/VITORIA

El Atlético dilapidó el pasado martes en Dortmund (aunque empezó a hacerlo una semana antes en el Metropolitano dejando vivo al Borussia) su última bala para levantar un título en esta temporada. Sin embargo, pese a haber incorporado ocho a las vitrinas (dos Ligas, una Copa, dos Europa League, una Supercopa de España y dos de Europa), los 12 años de Cholismo han dejado patente que no hay mayor entorchado que la clasificación sistemática y sin fallo para la Champions de cada temporada. Lo que la permanencia en Primera, con sus correspondientes ingresos de televisión, es al Alavés.

Sin los millones que lleva reportando la máxima competición continental desde que Simeone con-

# Arbitro Gil Manzano (extremeño) - VAR Muñiz Ruiz 27 11 5 16 Molina De Paul 15 Savic Savic Sivera 16 Guevara Griezmann Abqar 18 32 6 Giménez Sivera 16 Guridi Samu Rafa Marín 8 10 3 Azpilicueta Gorosabel Álex Sola Barrios

**ALAVÉS - ATLÉTICO** 

31 Owono (p.s.), 3 Duarte, 14 Tenaglia, 23 Benavidez, 29 Panichelli, 20 Giuliano, 21 Abde 10 Ianis Hagi, 17 Alkain, 22 Carlos Vicente y 15 Kike

Abde 4 Paulista 22 Hermoso, 23 Reinildo, 8 Saúl, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 30 Salim y 39 Abde

Morata, Memphis y Lemar **Lesión** y Marcos Llorente **Sanción** 

virtiera en rutina acabar en alguno de los tres lugares del podio de LaLiga no habría sido posible aspirar a Griezmann o a Luis Suárez, ni mantener a Koke u Oblak, ni construir el Metropolitano, ni alcanzar la estabilidad que ha llevado al Atlético a perpetuarse entre la aristocracia continental. De ahí que defender la cuarta plaza actual, pri-

#### UN ÚLTIMO ESFUERZO

Pese a que Alavés y Atlético están bien posicionados para alcanzar sus respectivos objetivos, aún precisan una victoria que aclare el panorama.



PUNTOS ha sumado el Alavés en nueve citas tras perder las tres últimas

#### Madrid Atlético de Madrid

mero, sin perder de vista la tercera que ocupa el Girona, después, constituye el gran título que cada curso sigue dando vida al Atlético.

No hay lugar para tirar de calculadora ni de hacer cuentas de la lechera en un vestuario que se conduce bajo la máxima del 'partido a partido', pero tras el tropiezo del Athletic que deja la quinta plaza à tres puntos de distancia y con sólo seis jornadas por jugarse después de la visita a Mendizorroza, un triunfo en Vitoria aclararía considerablemente el horizonte en el que vuelven a escucharse los acordes de la Champions. De hecho, al Atlético le bastarían cuatro victorias más (incluyendo la visita de los bilbaínos al Metropolitano de la próxima semana) para que su objetivo fuera matemático.

No supone tampoco una novedad que el Atlético acabe abrazando su meta gracias a un último arreón, pues en el último lustro no ha concedido más de un tropiezo en las siete jornadas finales del campeonato, firmando siempre 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y una derrota) salvo en la temporada 20-21 en que acabó campeón, cuando se fue hasta los 16 (cinco triunfos, una igualada y un partido perdido).

Del mismo modo, pese a caer en su feudo contra el Barcelona y tras romper en La Cerámica su mal fario como visitantes, los rojiblancos confirmarían frente al Girona que ya han alcanzado la velocidad de crucero con la que han sumado 20 de los 30 puntos posibles en los diez últimos encuentros de cuatro de esas cinco campañas.

#### MALA RACHA LOCAL

Mucho más lento camina el Alavés hacia la salvación, pues las tres derrotas consecutivas que encadena (2-0 en San Mamés y Los Cármenes y 0-1 ante la Real) o el único triunfo en los nueve último partidos (seis puntos de 27) le han impedido librarse de un final de campeonato mirando al retrovisor. De ahí que la necesidad también obligue en el cuadro babazorro, consciente también de que ganar le acercaría notablemente hacia su título.



Samu conduce un balón durante un partido con el Alavés.

#### DANI FERNANDEZ

### Samu oposita al lugar de Correa

#### PASA SU TERCER 'CASTING' ANTE EL ATLÉTICO

El ariete del Alavés supera los goles del 10 antes de intentar convencer en verano de que puede ocupar su rol

#### ISAAC SUÁREZ

En su primera toma de contacto, con gol incluido en el Metropolitano, se ganó su fichaje por el Atlético. Cuando se vieron la segunda vez, Samu Omorodion ya había empezado a demostrar que estaba preparado para jugar en Primera tras anotar dos tantos más. Ahora, en la tercera, a sabiendas ya de que pasará un examen definitivo durante la próxima pretemporada de los rojiblancos, el ariete del Alavés comienza a opositar al lugar que ocupa ahora Correa.

Con el argentino abierto a cerrar su etapa en el Atlético y con el club dispuesto a abrirle las puer-

GOLES Ileva Samu en esta LaLiga (uno con el Granada), por los ocho de Correa

TANTOS anotó el argentino en el campeoanto doméstico en su primer curso en el Atlético

tas como ya sucedió en el último mercado invernal, la vacante que dejaría en la delantera (Memphis es otro al que se intentará dar salida por más que ambos tengan contrato en vigor) sería el agujero por el que Samu trataría de colarse para ganarse un lugar en la plantilla de Simeone.

Por lo pronto, hoy cruza su camino con el campeón del mundo superando sus cifras: nueve goles (uno con el Granada y ocho con el Alavés) frente a ocho. Cierto es que con más minutos disputados en LaLiga (1.840 minutos por 1.527), lo que también supone una muestra del papel protagonista que ha logrado adquirir en su estreno en la élite. Buena señal, en definitiva, de cara a presentar sus credenciales para ampliar el fondo de armario del Atlético.

#### **SALA DE PRENSA**



#### "EL EQUIPO ESTÁ COMPLETAMENTE REHECHO"

KOLDO MORA VITORIA

Luis García radiografió a su equipo. "Nos está faltando frescura en ataque, que la gente de arriba encuentre su punto, su ideal. Esperemos que la encontremos. Hablo de volver a ser el Alavés que hemos visto, de hambre, de fuerza, de creer y jugar bien al fútbol. Hay cero dudas. El equipo está completamente rehecho", expuso. También se refirió al Atlético. "Estaba deseando que se clasificasen en la Champions, hubiese sido un rival mucho menos difícil. Fue un resultado malo de cara a este partido. Les está costando encontrar ese equilibrio", comentó. •



Hubiese sido un rival mucho menos difícil si hubiera pasado en



#### "MOLINA ES NOBLE Y TRABAJA, DARÁ MUCHAS COSAS Y MUY BUENAS"

I. SUÁREZ

El Cholo no dudó en salir al paso de las críticas a Molina. "Es muy importante para nosotros, con muchísimas cosas buenas y otras por corregir, como todos. En él está seguir mejorando porque es un chico noble, lo queremos mucho. Ha demostrado que lo puede hacer bien, con gran recorrido, gol, centro.... Cuando atraviesa un momento como los delanteros que no hacen goles es normal que aparezcan las críticas. Pero cuando la gente es trabajadora, atravesará este pasaje y nos dará las cosas que tiene, que son muchas y muy buenas", zanjó. •



Cuando se da todo lo que se tiene, es para estar tranquilos, a centrarse en LaLiga"

#### ISAAC SUÁREZ

"¡Qué bueno, vas a jugar contra Messi, Cristiano Ronaldo...!", exclamó Giuliano cuando, a los ocho años, su padre le comunicaba su decisión de atender a la llamada de auxilio del Atlético. Seguidamente, encajando las piezas que se escondían más allá de la emoción meramente futbolística, descubría las consecuencias que entrañaba desde el plano humano. "Pero si te va bien... ya no vuelves". Efectivamente, tras convertirse en la mayor leyenda que ha pasado por el banquillo (y probablemente por el club) rojiblanco, El Cholo ya no viviría nunca más en Argentina. Lo que ninguno de los dos habría podido imaginar entonces era que el último de la saga Simeone fuera a cruzarse algún día en el camino profesional del primero (con permiso de Carlos) como una de las amenazas de su discutida defensa.

También sería trascendental para que se dé este curioso duelo (LaLiga no registraba un enfrentamiento entre un padre y un hijo desde los Racing-Getafe de la temporada 10-11 con Michel y Adrián González), aunque tampoco lo podían aventurar, la 'mesa chica' en la que los Simeone tratan sus asuntos a pecho descubierto celebrada una década después.

Con su inminente mayoría de edad, la diferencia de nivel de vida entre España y Argentina y el sacrificio de tantos años alejados, Giuliano se mudaba a Madrid con El Cholo, por más que River fuera el único que pusiera el grito en el cielo viendo mucho más allá de una lógica cuestión familiar que le dejaba sin una de las joyas de su cantera. Lo cierto es que el pequeño de los Simeone no ayudaría a que



## En el nombre del padre

#### PRIMER DUELO EN LA HISTORIA DE LOS SIMEONE

El Cholo tiene hoy la peor cuña en Giuliano, su hijo menor, delantero e hincha del Atlético y hasta exrecogepelotas

se le olvidara el dolor, pues tras un paso efímero por el Juvenil rojiblanco, se convertiría en el estilete de Tevenet para reflotar al Atlético B de la Tercera Federación y catapultarse al Zaragoza en Segunda, primero, y al Alavés, ya en la élite, el pasado verano.

Por el camino, otra efeméride impensable, sobre todo después de que El Cholo hubiese zanjado en varias ocasiones la hipótesis de entrenar algún día a su hijo Giovani, el primero en seguir su huella por el Calcio. En la pretemporada de 2021, frente al Numancia y en el Memorial Jesús Gil en Burgo de Osma, Giuliano, tantas veces recogepelotas en el Calderón en cada una de sus visitas durante su infancia, se enfundaba la camiseta del primer equipo del Atlético a las órdenes de su padre. Un preludio de los apenas dos minutos con los que cumpliría su sueño en la jornada 33 de ese curso, cuando hizo su debut oficial frente al Granada sustituyendo a Marcos Llorente.

Hoy, marcado por el gen Simeone que no nede 2021, en Burgo de Osma, El Cholo dirigió por primera vez a Giuliano en un partido.

'NACIÓ' LA

SAGA SIMEO-

NE EN EL

ATLÉTICO

El 23 de julio

gocia el esfuerzo en cuanto uno sale al verde, Giuliano no entiende de familia. Pese a que las penúltimas palabras del Cholo, cuando recién aterrizado de la pasada gira veraniega en Corea, México y Estados Unidos tomó un coche para plantarse en Vitoria después de saber que una terrorífica y desproporcionada entrada un amistoso contra el Burgos le habían enviado al hospital para dejarle en el dique seco prácticamente seis meses, serían el motor que le han guiado en su propósito de demostrar en el Alavés que está preparado para la élite. "El fútbol y la vida te ponen retos y sólo queda trabajar para superarlos".

Aunque sea pasando por encima de su padre y del Atlético al que además de estar ligado contractualmente, lleva tatuado en el corazón como hincha.

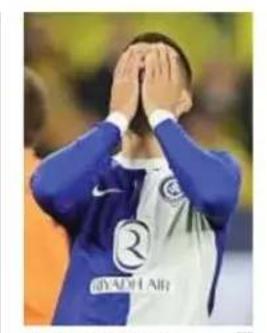

Morata, en Dortmund.

#### Morata se cae por una indisposición

#### **BAJA INESPERADA**

Abde, del Atlético B, el único 9 puro en la lista

#### I. SUÁREZ

Álvaro Morata se convirtió ayer en el inesperado e indeseado protagonista del Atlético, pues no podría subirse al avión que partió rumbo a Vitoria después de que unas horas antes no pudiera participar en el entrenamiento matinal como consecuencia de una indisposición. Así las cosas, a Simeone no le quedó más remedio que mirar al filial para completar la convocatoria, citando a Abde y Salim.

De hecho, el delantero internacional con Marruecos sub 23, autor de uno de los goles que tumbó al Castilla, se erige en el único 9 puro de la lista. En este sentido, la lesión de Memphis e incluso la sanción de un Llorente que en alguna ocasión ejerció de segundo delantero, deja a Abde como única alternativa para Griezmann y Correa, que formarán la pareja atacante.

Salim, por su parte, ya se trata del último canterano en debutar con El Cholo, en Cádiz.



### DESCUBRE EL NUEVO CANAL DE MARCA

Ahora toda la información más relevante del deporte en tu WhatsApp



### Vertica®: radiofrecuencia para mejorar las erecciones

Llega a España una innovadora tecnología para la disfunción eréctil que permite recuperar unas relaciones sexuales completas y que irrumpe como un tratamiento alternativo a la farmacología y al resto de opciones terapéuticas existentes



POR Studio

Según el estudio de Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina (EDEM), la disfunción eréctil es una patología mucho más frecuente de lo que pensamos, ya que entre el 12% y el 19% de los hombres españoles de entre 25 y 70 años experimentan algún grado de disfunción eréctil en algún momento de su vida y la prevalencia aumenta con la edad.

Por suerte, en la actualidad existen diversos tratamientos para abordar la disfunción eréctil, entre ellos los fármacos orales, las invecciones intracavernosas, los implantes de prótesis de pene o las ondas de choque, entre otros.

En este entorno irrumpe Vertica®, una innovadora tecnología médica por radiofrecuencia de uso doméstico que permite revertir la pérdida de la calidad en las erecciones provocadas por el envejecimiento natural y que es un tratamiento alternativo a la farmacología y el resto de opciones existentes.

Un nuevo tratamiento que se está lanzando con éxito en el Reino Unido, Alemania e Israel; y ahora en España.

#### La disfunción eréctil por fuga venosa

La novedad del dispositivo Vertica® es que actúa en profundidad sobre un aspecto poco tratado hasta el momento como es la disfunción eréctil por fuga venosa, que provoca erecciones breves y poco rígidas, insuficientes para mantener relaciones sexuales plenas.

Tal y como explica Daniel Lischinsky, fundador y responsable de Ohh-Med Medical, empresa fabricante de Vertica®, "La fuga venosa es el escape de la sangre del pene durante la erección que se produce por el deterioro, muchas veces ligado a la edad, del denominado mecanismo venooclusivo (MVO). En el correcto funcionamiento del mecanismo eréctil tiene mucho que ver la túnica albugínea, la capa

"VERTICA" ES UNA IDEA **REVOLUCIONARIA QUE** TIENE EL POTENCIAL DE CAMBIAR LA VIDA DE LOS **HOMBRES QUE SUFREN** DISFUNCIÓN ERÉCTIL"

Dr. Fabio Castiglione

LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ESTE TRATAMIENTO NO **INVASIVO HA SIDO TESTADO EN UN** ESTUDIO CLÍNICO

interna de tejido que da al pene su forma cilíndrica y elasticidad característica". "La túnica albugínea desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la rigidez de las erecciones, ya que es la encargada de ocluir el flujo venoso de salida del pene, reteniendo la sangre en su interior", aclara Lischinsky.

#### ¿Cómo funciona Vertica®?

El dispositivo regenera mediante radiofrecuencia las fibras de colágeno y elastina de la túnica albugínea, promoviendo así el buen funcionamiento del mecanismo venooclusivo. La tecnología detrás de Vertica® estimula y rejuvenece los tejidos eréctiles en profundidad, regenerándolos desde el interior para evitar que las erecciones 'se pierdan' o sean demasiado débiles.

"Vertica® es una idea revolucionaria y. basándonos en los resultados del pequeño ensayo clínico realizado, tiene el potencial de cambiar la vida de los hombres que sufren disfunción eréctil", asegura Fabio Castiglione, urólogo consultor y andrólogo del King's College Hospital NHS Foundation Trust y profesor asociado de la Universidad de Londres (UCL).

Vertica® es además un dispositivo para el tratamiento personal, que se adquiere para realizar en la intimidad y discreción del hogar, evitando tener acudir a una clínica a sucesivas sesiones.

Otra característica de este tratamiento es que permite recuperar la espontaneidad en las relaciones, ya que no hay que preocuparse por el momento adecuado para tomar una pastilla o ponerse una inyección. Al ser una solución regenerativa, la intimidad con la pareja puede surgir de manera natural, sin interrupciones ni planificaciones previas.

La seguridad y eficacia de esta innovación médica ha sido testada a través de un estudio clínico realizado en la Unidad de Neurourología del Rambam Healthcare Campus (Israel), cuyos resultados confirman la mejora de la disfunción eréctil en el 89% de los pacientes que llevaron a cabo el tratamiento, lo que les permitió recuperar las relaciones sexuales completas, sin efectos secundarios. El efecto beneficioso del tratamiento con Vertica® se mantuvo e, incluso, mejoró en la mayoría de los pacientes hasta 6 meses después de finalizarlo.

Además, el dispositivo no solo ha sido concebido para ayudar a los hombres con dificultades en su erección y que desean mejorarla de manera natural, sino también para aquellos que quieran prevenir la disfunción eréctil asociada a la edad.

MÁS INFORMACIÓN: www.verticaiberia.com



#### SOBRE VERTICA®

Vertica® es un dispositivo desarrollado por Ohh-Med Medical en Israel y distribuido en España por Vertica Iberia, empresa de Reference Medical Group. "Nuestro objetivo es ayudar a todos los hombres en España a lograr una erección completa de alta calidad, sin tratamientos invasivos. Estamos orgullosos de ser pioneros en ofrecer una solución innovadora, testada clínicamente, que devuelve a los hombres la confianza en sí mismos para disfrutar de sus relaciones sexuales", afirman desde la empresa.

### Ayoze alarga la feria

#### UN DOBLETE DEL DELANTERO DA EL TRIUNFO AL BETIS QUE VUELVE A LA SÉPTIMA PLAZA

Soberbia actuación de Isco que gobernó el partido y asistió en el primer tanto • Sin el verdiblanco llegó la reacción del Valencia que encajó el 1-2 en un desafortunado desvío a gol



n partidazo de Isco y un doblete de Avoze derrumbaron a un Valencia bienintencionado que sólo creyó en la victoria cuando el 22 verdiblanco fue sustituido. Después de cuatro derrotas seguidas, el Betis ha reaccionado con dos triunfos consecutivos que le aúpan de nuevo en la séptima plaza. El equipo blanquinegro, que llevaba tres partidos con la portería a cero fue incapaz de contener a un rival con muchísima pólvora que desactivó el ambientazo de Mestalla.

Antes de que Isco entrara en calor, el Valencia se acercó a Rui Silva con un par de saques de esquina. Miranda evitó un remate de Hugo Duro que se sancionó con falta. A partir de ahí, se jugó a lo que quiso Isco. Detrás de Bakambu o cerca de Avoze el de Arroyo de la Miel iba dejando migas de pan para que el Betis encontrara el camino del gol. No hubo ningún exceso en cada gesto técnico del verdiblanco. Una ruleta, para deshacerse de Pepelu, un taconazo para combinar con Bakambu y un pase con el exterior para asistir a Ayoze, que no perdonó dentro de área.

#### **BARULLO EN EL ÁREA**

12 Thierry

15 Cenk

3 Mosquera

→ 20 Foulquier 67

21 Jesús Vázquez

23 Fran Pérez

→ 7 Canós 46'

8 Javi Guerra

→ 11 Peter 62'

16 Diego López

→ 22 A. Mari 84\*

6 Guillamón 67

Pellegrini (técnico) 77 Canós

desde la frontal y, tras desviar Jesus Vázquez.

18 Pepelu

10 Almeida

Mestalia

9 Hugo Duro

El Valencia quería sacar el balón jugado y se encontraba con dos problemas: el Betis había cortado los pasillos de las bandas y la presión provocaba muchos errores en la salida. Así que no le quedaba otro recurso que el de Fuenteovejuna y fue en una ocasión embarullada cuando Cenk estuvo a punto de lograr el empate al final de la primera parte. Fue en el momento en el que Pellegrini quitó a Isco -estaba apercibido y viene el der-



Ayoze es felicitado tras marcar uno de los goles del Betis al Valencia.

6 Pezzela

3 Miranda

4 Cardoso

18 Fornals

→ 8 Fekir 58"

→ 20 Abner 89'

→ 12 William José 75°

11 Bakambu

22 Isco

10 Ayoze

\*\*

Tarjetas: 13 Sabaly 43 Pepelu 64 Miranda 65 Bakambu 66

Goles: 0-1 19' Ayoze dentro del área tras un buen pase de Isco. 1-1 66'

Pepelu de penalti cometido por Miranda sobre Hugo Duro. 1-2 77 Ayoze

→ 14 William 89'

5 Guido

28 Chadi Riad

bi- cuando el Valencia terminó de creer en que podía meterse otra vez en el 25 Mamardashvili partido. 13 Rui Silva \*\* 23 Sabaly

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

46.371 esp.

\*

5/C

\*\*\*

El Valencia logró ingresar en el partido con un penalti de Miranda a Hugo Duro, que Pepelu transformó con seguridad. Ahí emergió el Valencia que jugó a toque de corneta, con mucho ímpetu, pero sin puntería. El Betis superó la ausencia de Isco con otra gran acción personal de Ayoze. El delantero recorrió la frontal del área hasta que engatilló el balón con la fortuna de que Jesús Vázquez desvió al lado contrario.

#### LOS APERCIBIDOS, SIN TARJETA

#### **ISCO** SE DOSIFICA Y ESTARÁ EN EL DERBI EL DOMINGO 28

R. GUEVARA SEVILLA

Isco Alarcón fue señalado una vez más MVP de un partido esta temporada. El verdiblanco arrastraba molestias durante la semana y le comentó a Manuel Pellegrini en la previa que no estaba para jugar todo el partido, pero tuvo tiempo más que suficiente para hacer lo que quiso ante el Valencia. Isco era uno de los jugadores que llegaban apercibidos junto a Aitor Ruibal, Assane y Ayoze. Todos estarán disponibles para el derbi frente al Sevilla del próximo domingo 28 en el Villamarín.

#### SALA DE PRENSA

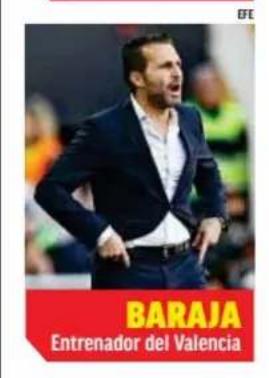

#### "ANTE ESTOS RIVALES NO **PUEDES EQUIVOCARTE**"

#### F. ALVAREZ VALENCIA

GOLES recibió

el Valencia

tras tres

partidos

seguidos sin

encajar

PUNTOS de

oro ha

sumado el

Betis tras 4

derrotas

seguidas

Rubén Baraja insiste en que quedan muchos partidos para poder dar una gran alegría, a pesar de la derrota: "En la primera parte no estuvimos a nuestro nivel, no estuvimos cómodos, nos faltó continuidad, perdíamos el balón pronto. Ante este tipo de rivales no puedes cometer errores. Pero el equipo también aprende jugando este tipo de partidos. Quedan seis jornadas". .

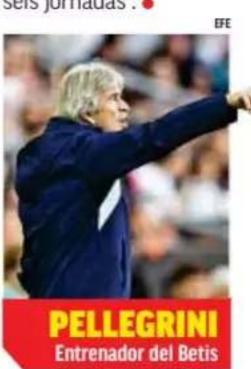

#### "EL EQUIPO HA TENIDO LA **MADUREZ** DE NO CAER"

#### **ROCIO GUEVARA**

Manuel Pellegrini celebró los tres puntos sumados en Mestalla que llevan al Betis a la séptima plaza en su pelea por Europa, pero avisa. "La clasificación no está lograda ni mucho menos. Quedan 18 puntos, pero ojalá mantengamos este nivel hasta el final", apuntó. El chileno, que alcanza las 90 victorias como técnico del Betis, le da "un sobresaliente" al equipo por su madurez.

### Un circuito, muchos viajes





SI ENCUENTRAS UN PRECIO MEJOR, TE LO IGUALAMOS



**PAGO EN** 6 MESES\*

HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Inglas





#### Esencias de Polonia

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye visitas.

1.125€

Rumanía Medieval, Transilvania y Monasterios

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y visitas.

1.300€

#### Irlanda Tierra Celta

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 9 comidas o cenas y visitas.

1.980€

#### Ciudades Imperiales

Budapest - Viena - Praga Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye visitas.

1.125€

#### Bulgaria desconocida Hoteles 4\* • AD + X

8 días | 7 noches Incluye 13 comidas o cenas y visitas. 1.370€

#### **Escocia Tierras Altas**

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye 8 comidas o cenas y visitas.

2.180€

#### Gran Tour de Sicilia

Hoteles 3\*/4\* • AD + 3 8 días | 7 noches Incluye visitas.

1.210€

#### Croacia, Eslovenia y Bosnia

Hoteles 3\*/4\* • AD + 3 8 días | 7 noches Incluye 7 comidas o cenas y visitas.

1.600€

#### Oslo, Fiordos mágicos y Bergen

Hoteles 3\*/4" • AD + X 2.215€ 8 días | 7 noches

Incluye 6 comidas o cenas, visitas y crucero por los fiordos.





#### Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Celta 4-1 Las Palmas



lago Aspas, tras marcar el primer gol contra Las Palmas.

### Aspas al rescate

#### EL CELTA REMONTA EN UN RECITAL DEL '10', QUE FIRMA DOS GOLES Y DOS ASISTENCIAS

Las Palmas se adelanta con un gol de Herzog, que también tiene en su cabeza el 0-2 • Pésima segunda parte del equipo de Pimienta, que recibe cuatro tantos con Valles como su mejor hombre



s de suponer que a sus 36 años, Iago Aspas está ofreciendo sus últimos servicios al Celta, pero qué servicios. El de ayer, sin ir más lejos, puede suponer una salvación. El de Moaña apareció para dar la vuelta al partido en dos minutos, cuando Balaídos empezaba a ponerse nervioso. Primero marcó con la derecha y después asistió con la zurda para que Swedberg completara la remontada. Repitió actuación en el segundo acto para firmar un doblete de goles y de asistencias. No está siendo la mejor temporada de Aspas a nivel goleador, siete en el campeonato con los dos de ayer, pero se presentó cuando hacía falta, cuando el agua empeza-

ba a llegar al cuello.

| Giráldez * * *       |        | G* Pimienta –       |      |  |
|----------------------|--------|---------------------|------|--|
| 25 Guaita            | *      | 13 Álvaro Valles    | **   |  |
| 3 Mingueza           | **     | 4 Álex Suárez       | -    |  |
| 4 Unai Nuñez         | *      | 31 Herzog           | *    |  |
| 16 Jailson           | **     | 15 Mika Mármol      | -    |  |
| 28 Carlos Domínguez  | *      | 3 Sergi Cardona     | - 14 |  |
| 8 Fran Beltran       | **     | → 18 Sinkgraven 80' | 5/1  |  |
| → 14 De la Torre 77' | *      | 8 Perrone           | *    |  |
| 19 Swedberg          | **     | → 24 Pejiño 77"     | *    |  |
| → 17 Bamba 66'       | *      | 12 Loiodice         | *    |  |
| 7 Carles Pérez       | ***    | → 5 Javi Muñoz 62'  | *    |  |
| → 24 Miguel Rguez 8  | 5' s/c | 20 Kirian           | *    |  |
| 10 lago Aspas        | ***    | 10 Moleiro          | *    |  |
| → 22 Manguillo 77    | *      | 17 Munir            | *    |  |
| 33 Hugo Álvarez      | **     | → 25 Fabio 77"      | *    |  |
| 18 Larsen            | *      | 16 Sory Kaba        |      |  |
| → 12 Douvikas 66'    | **     | → 9 Sandro 62'      | *    |  |

Arbitro: Hernández Maeso (Extremadura) \*\* Tarjetas: 65 Larsen

Goles: 0-1 11 Herzog cabecea a gol en un comer. 1-1 37 Aspas remata con la derecha tras una jugada de Carles Pérez. 2-1 39' Swedberg define tras un pase de Aspas. 3-171 Douvikas a placer tras un pase de Aspas. 4-176' Aspas marca con la zurda, de primeras, tras un centro de Douvikas.

#### FIESTA EN BALAÍDOS

#### GIRÁLDEZ **CELEBRA SU** RENOVACIÓN CON GOLEADA

#### RAFA VALERO

Claudio Giráldez celebró su renovación con una goleada. Cincuenta días después, el Celta volvió a vencer en Balaídos con el primer doblete de Aspas en LaLiga. Semana fantástica del técnico.

Las Palmas empezó bien y terminó completamente hundido, firmando una segunda parte paupérrima, en la que recibió una ocasión de gol tras otra. Fueron cuatro los tantos que encajó, pero pudieron ser seis o siete. Su mejor jugador, de largo, fue Alvaro Valles. Concedió un latifundio al Celta en cada ataque celeste. El equipo de García Pimienta fue un horror tras el descanso y ya suma dos puntos de los últimos 24 y cinco derrotas consecutivas.

#### HERZOG GOL... Y CASI EL 0-2

Con todo, se adelantó el cuadro visitante por medio de Herzog en un saque de esquina. El propio central tuvo el 0-2 en otro córner, en una situación idéntica, pero el cabezazo fue al cuerpo de Guaita. Parecía tener controlado el partido Las Palmas, Balaídos se ponía nervioso... y entonces apareció Aspas. Y también Carles Pérez, que volvió loco a Sergi Cardona du-

#### 2 DE 24 Y CIN-**CO DERROTAS** SEGUIDAS

Las Palmas con-

tinúa de capa caida. Los de García Pimienta suman cinco derrotas consecutivas y dos puntos de los últimos 24 disputados. En Balaidos rompió su sequía de cara a gol, que duraba ya cuatro partidos, pero recibió cuatro.

rante todo el partido. En una de esas, su pase atrás lo remató el '10' del Celta con la derecha, su pierna mala, si es que tiene alguna que merezca denominarse así. Dos minutos después, con la zurda, citó a Swedberg con Valles. El sueco no perdonó.

Tras el 2-1 no hubo partido. En el segundo acto cada ataque del Celta era una oportunidad clara de gol. Se multiplicó Valles para achicar ante Swedberg, para volar a un disparo de Fran Beltrán, para sacar una mano fabulosa a Jailson. Se desesperaba Giráldez, pero aquello sólo podía tener un final: la goleada del Celta. Así fue en cuanto apareció Aspas. Se resbaló Sergi Cardona y el de Moaña, solo ante Valles, le regaló el gol a Douvikas. El griego, que completó unos minutos notables, le devolvió la asistencia poco después. Balaídos festejó al fin de la mano de su estrella, el que aparece cuando se le necesita, Don Iago Aspas Juncal. •

#### SALA DE PRENSA



#### "HA SIDO UNA FIESTA, **TODO EL MUNDO HA** DISFRUTADO"

#### RAFA VALERO

Giráldez se mostraba feliz por su primer triunfo en Balaídos. "Muy feliz y contento. Es un día marcado en mi vida al tratarse de mi primera victoria aquí. Ha sido una fiesta, todo el mundo ha disfrutado. Se lo merecen. El trabajo del grupo fue brutal. Aspas es fundamental para nosotros. La clasificación indica que dependemos de nosotros y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo", apuntó.



#### "NO SE ESTÁ VIENDO AHORA EL EQUIPO QUE TENEMOS"

#### JESÚS IZQUIERDO

García Pimienta lamentó el resultado y la imagen de su equipo en Balaídos. "Es una derrota dura. El Celta ha merecido ganar. Los últimos cinco partidos los hemos perdido todos, algo que a nadie nos gusta. Es una pena porque creo que la temporada de Las Palmas es magnífica, y en los últimos partidos no se está viendo el equipo que tenemos", señaló el técnico grancanario. .

# Una vida en cuatro minutos

#### **EL RAYO MARCA EN EL 80' Y EN EL 84'**

Moi Gómez adelantó a Osasuna y remontaron los vallecanos • Triunfo clave para la salvación

Estadio de Vallecas

Árbitro: Melero López (andaluz) \*\*

90+4" Unai López (ya estaba en el banquillo)



tro paso más del Rayo, una gran zancada, en su camino por asegurar la permanencia. No están muy apurados los vallecanos, con margen sobre la zona peligrosa, pero tampoco se pueden descuidar si no quieren complicarse la existencia. Victoria importantísima, por tanto, de los de Íñigo Pérez, que se impusieron a Osasuna con gol de Chavarría y golazo de Isi en apenas cuatro minutos, dos tantos que sirvieron para anular el de Moi Gómez en la primera parte. Los rojillos, por su parte, suman su segunda derrota consecutiva tras caer ante el Valencia.

Apretó Osasuna al comienzo. Presionaban arriba los rojillos y necesitaban poco para crear peligro. Apenas un balón en largo, fantástico, de Herrando para habilitar la llegada de Rubén García, que controló en el área a la perfección, se marchó de Chavarría y no acertó después en el mano a mano con Dimitrievski.

| lñigo Pérez **         |     | Arrasate *        |     |
|------------------------|-----|-------------------|-----|
| 1 Dimitrievski         | *   | 1 Sergio Herrera  | *   |
| 20 Balliu              | *   | 12 Areso          | *   |
| 16 Mumin               | *   | 5 David García    | s/c |
| 24 Lejeune             | **  | → 24 Catena 19'   | *   |
| 3 Chavarría            | **  | 28 Herrando       | **  |
| 23 Óscar Valentín      | *   | 3 Juan Cruz       | *   |
| → 21 Pathé Ciss 46'    | *   | → 22 Mojica 81'   | s/c |
| 17 Unai López          | **  | 34 Iker Muñoz     | *   |
| → 9 Falcao 74'         | *   | → 6 Torró 68'     | *   |
| 8 Trejo                | *   | 19 Pablo Ibáñez   | *   |
| → 15 Crespo 82'        | S/C | → 7 Moncayola 68' | *   |
| 19 De Frutos           | **  | 16 Moi Gómez      | **  |
| → 10 Bebé 74'          | *   | → 41 Osambela 81' | s/c |
| 7 lsi 🖈                | **  | 15 Peña           | **  |
| 34 Camello             | *   | 14 Rubén García   | **  |
| → 22 Raúl de Tomás 60' | *   | 23 Raúl Garcia    | *   |

Goles: 0-1 29' Moi Gómez recibe de Raúl Garcia y marca un remate que topó primero en el palo. 1-1 80' Chavarría, con un disparo desde la frontal tras un corner. 2-1 84' Isi marca tras una jugada individual y un gran

12.617 esp.

La primera del Rayo llegó al filo del 20' con un lanzamiento de falta de Lejeune. Es un peligro en ese tipo de acciones el zaguero. Le pegó desde el pico del área directo a portería y obligó al meta a emplearse de Raúl García, que metió un pase desde la frontal, y envió el balón a la red con un disparo que tocó primero en el palo.

La mala noticia de la primera parte fue la lesión de David García. El central se

obligó al meta a emplearse a fondo. Le botó justo delante a Sergio Herrera que solventó la situación con algún problema.

Creció el Rayo en el encuentro, pero golpeó Osa-

Salió el Rayo muy intenso en la segunda parte. Se jugaban mucho los vallecanos. Merodearon el área de Osasuna y lo intentaron con un cabezazo de Camello, con un lanzamiento de falta de Lejeune, con un disparo de Isi... Todos sin demasiados problemas para Sergio Herrera. Los locales llegaban bien hasta zona de tres cuartos, pero hasta ahí. Sa-

bía sufrir Osasuna.

Íñigo Pérez metió a Raúl de Tomás por Camello.
Buscaba frescura en el ataque. Respondió después
Arrasate que quitó a Ibañéz e Iker Muñoz y puso a
Moncayola y Torró para
intentar recuperar el ba-

lón y el mando en el centro del campo.

CHEMA REY

No podía el Rayo, que lo intentaba, y el míster se lo jugó todo. Más pegada en con Falcao y Bebé. Y entonces se desencadenó la tormenta: en cuatro minutos remontó. Primero, en el 80', Chavarría recogió un balón que venía de un cómer y le pegó desde la frontal para hacer el 1-1. Apareció luego Isi para dejar una jugada marca de la casa y firmar el 2-1 con un espectacular golpeo desde lejos. ¡Sobrevive el Rayo en Primera! •

Los jugadores del Rayo Vallecano se abrazan para celebrar el gol de Isi.

SALA DE PRENSA

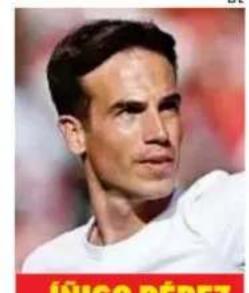

Entrenador del Rayo

### "HAY COSAS A MEJORAR, PERO ESTOY CONTENTO"

#### P. VILLA

"Estoy contento con el resultado y porque hemos remontado para sumar tres puntos vitales. Hay cosas a mejorar. La primera parte no me ha gustado, pero entiendo la situación en la que estamos y hay momentos que el futbolista no fluye", dijo lñigo Pérez, técnico del Rayo, que se midió a su ex: "Es especial para mí jugar contra Osasuna, pero no me gusta la frase de que el alumno gana al profesor". .

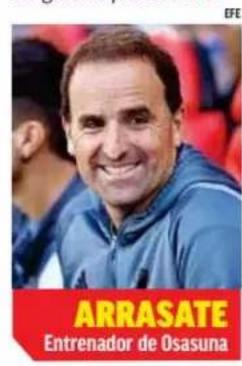

#### "NOS HEMOS QUEDADO SIN ENERGÍA AL FINAL"

#### U. CANTERO

"La valoración del partido es negativa. Hemos hecho un gran primer tiempo en el que nos hemos puesto por delante en el marcador y el segundo, aunque no hemos sufrido mucho, nos hemos quedado sin energía", aseguró Arrasate, entrenador de Osasuna, que lamentó la derrota en Vallecas: "Marcaron dos golazos. Nos da muchisima pena perder aqui después del esfuerzo que hemos hecho". .

#### "Me quité un peso de encima"

**DECISIVO ISI** "Soy muy sincero, no me estaban saliendo las cosas de cara a gol", dice • Marcó el segundo tanto del Rayo

suna, que dominó en el pri-

mer acto. Moi Gómez ade-

lantó a los navarros al filo

de la media hora. Recibió

#### P. VILLA

"Me he quitado un peso de encima. Soy muy sincero, no me estaban saliendo las cosas de cara a gol esta temporada. No he dejado de intentarlo. Y en un momento muy importante de la campaña va para den-

tro", aseguraba Isi, que con su tanto ante Osasuna, el 2-1 definitivo, permitió respirar con tranquilidad al Rayo en sus aspiraciones de salvación.

En la euforia de la celebración, Isi hizo un gesto hacia la grada, algo que él mismo dejó solo en una anécdota. "Sabéis cómo soy. Un futbolista que vivo mucho el fútbol. No iba para nadie. La afición nuestra es el jugador número 12. Cuando están al 100% son muy importantes para nosotros", concluyó.



Isi, sin camiseta, celebra el tanto que marcó.

#### Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Girona 4-1 Cádiz



EL GIRONA
SE VA DE
VIAJE El club
tenía preparadas las camisetas para celebrar la
clasificación
europea, todo
un hito en la
historia gironí. Ahora, a
cerrar la
Champions.

#### "HEMOS CONSEGUIDO HACER HISTORIA"

**Entrenador del Girona** 

MICHEL

SALA DE PRENSA

JOEL SEBASTIAN GIRONA

El técnico vallecano se mostró feliz ante los medios de comunicación a la conclusión del choque ante el Cádiz. El Girona jugará en Europa la temporada que viene pero el míster rojiblanco quiere más: "Es un proyecto de tres años. Hemos conseguido hacer historia con el club pero queremos seguir dando pasos hacia delante, vamos a ver si lo conseguimos", aseguró el madrileño. •

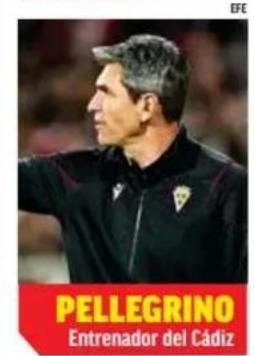

"LA SITUACIÓN **ES DIFÍCIL PERO** NO IMPOSIBLE"

#### CON **DEDICATORIA**

BORJA GARCÍA, EN LA GRADA TRAS CAER LESIONADO

J. SEBASTIÁN GIRONA

Borja García, lesionado de nuevo en una temporada para olvidar, tuvo que ver el partido desde la grada. Sus compañeros le dedicaron los goles y el triunfo ante el Cádiz.

### Sonrisas y lágrimas

#### EL GIRONA DEJA SENTENCIADO SU PASE A CHAMPIONS Y EL CÁDIZ ROZA EL DESCENSO

Los de Míchel golean, le sacan diez puntos al Athletic y tienen casi asegurada la cuarta plaza y la Copa de Europa • El equipo amarillo vio a sus rivales ganar y acabará la jornada lejos de salvarse



l Cádiz tuvo que ver desde el hotel de concentración toda la jornada de sábado. A la hora de la comida vieron al Celta remontarle a Las Palmas. Una piedra más en la mochila. A la de la siesta, al Rayo hacer lo mismo con Osasuna. Otra losa con la que cargar. Los que por la mañana estaban a tres y seis puntos, de repente se habían ido a seis y a nueve. Y así se subieron al bus camino de Montilivi, un estadio del que es prácticamente imposible salir con algo en los bolsillos.

El Girona hizo lo que se esperaba del Girona. Apabullar. En 20 minutos metió dos goles, le anularon uno y estuvo a punto de meter otro. Así que al aficionado amarillo se le fueron bien pronto las espe-

| Michel +            | **  | Pellegrino 🛊         | V   |
|---------------------|-----|----------------------|-----|
| 13 Gazzaniga        | **  | 1 Ledesma            | -   |
| 20 Yan Couto        | **  | 20 lza               | *   |
| → 18 Pablo Torre 87 | s/c | 24 Ousou             | *   |
| 25 Eric García      | **  | 5 Chust              | *   |
| 5 David López       | **  | 33 Pires             | *   |
| 17 Blind            | **  | 27 Robert Navarro    | *   |
| 3 Miguel            | *** | → 19 Guardiola 87    | s/c |
| → 4 Arnau 76'       | *   | 4 Alcaraz            | *   |
| 21 Yangel Herrera   | **  | 8 Álex               | _   |
| → 22 Solis 58'      | *   | → 17 Escalante 46'   | *   |
| 14 Aleix García     | **  | 11 Iván Alejo        | *   |
| 23 Iván Martín      | **  | → 7 Sobrino 70"      | *   |
| → 24 Portu 76'      | **  | 9 Juanmi             | -   |
| 16 Savinho          | *** | → 16 Chris Ramos 46' | *   |
| 9 Dovbyk            | **  | 25 Maxi Gómez        | -   |
| → 19 Toni Villa 87" | s/c | → 21 Roger 70'       | *   |

Montilivi 12.665 esp
Arbitre: Alberola Rojas (Castellano-manchego) \*\*
Tarjetas: 307 Alex Fernández 42 Miguel 75 Chust

Goles: 1-0 9' Eric García cabecea un centro de Savinho, 2-0 22' Iván Martín remata tras un taconazo de Miguel. 3-0 7l' Dovbyk resuelve y define. 3-1 8l' Escalante golpra y Gazzaniga no la saca a tiempo. 4-1 7l' Portu aprovecha una mala salida de Ledesma.



Iván Martin dedica su gol a Borja García.

ranzas. Fue la culminación a una tarde para la desesperanza.

Hay situaciones en las que no pueden pillar a un equipo que se juega la permanencia. Y un córner sacado raso al primer palo es una de ellas. El Girona tiró de pizarra, Savinho metió un gran centro y Eric García se lo agradeció mandando la pelota al fondo de la red. El Cádiz acusó el gol y empezó a temblar frente a un Girona que movió el pelota a velocidades de trilero.

En el 22', Miguel se inventó un pase de tacón que Iván Martín golpeó de primeras para hacer el segundo. Fue otra de esas jugadas que dibuja el Girona que parecen más de videojuego que de fútbol real. De las que sueñan los entrenadores en las pizarras y casi nunca se vuelven corpóreas sobre el césped. ¿Se creerán los grandes de Europa a Míchel o están esperando a verle la cara la próxima temporada en Champions para fijarse más en él?

El Girona deja a diez puntos al Athletic y ya se está estudiando las reglas del nuevo formato de la Champions que se estrena la próxima temporada. Sacaron camisetas celebrando la clasificación para Europa. Las de la Champions están encargadas. Los equipos descienden

Los equipos descienden el día que las matemáticas dicen que son equipo de Segunda. Pero siempre hay un día, antes que ese, en el que te das cuenta de que vas a bajar. Para el Cádiz, seguramente, ese día fue el de Girona.

Tras el descanso, el Cá-

diz lo intentó e incomodó a Gazzaniga, pero nunca

llegó a dar la sensación de

que pudiera darle la vuel-

ta al partido. Pidió dos ma-

nos, porque las desgracias nunca vienen solas y a la

tristeza siempre puede

acompañarla el enfado.

Pero si alguien creyó, Do-

vbyk se encargó de despertarle del sueño con un go-

lazo. Movimiento y

definición de Pichichi.

**FALTA LA CONFIRMACIÓN** 

### Un duelo para seguir creyendo

#### **EUROPA PASA POR ALMERÍA**

El Villarreal necesita sumar tres puntos para seguir optando a jugar competiciones europeas



ALMERÍA - VILLARREAL

13 Fernando (p.s.), 1 Mariño (p.s.), 27 Paco Sanz, 38 Luka Romero, 15 Choco Lozano, 26 Marcos Peña, 29 Marezi y 23 Koné

Edgar, Radovanovic y Luis Suárez Lesión Melero Sanción

LA PREDICCIÓN DE.

El Villa-

rreal, en

mento.

celino llegan

en uno de sus mejores

tramos de la tempora-

da. Necesitan ganar pa-

ra seguir aspirando a ju-

ma temporada. El Alme-

gar en Europa la próxi-

ría no lo pondrá fácil.

buen mo-

Los de Mar-

ANTONIO MARTÍNEZ / VÍCTOR FRANCH

1 Reina (p.s.), 14 Trigueros, 23 Mandi,

27 Ilias, 20 Terrats y 19 Coquelin

Denis Suárez, Pino, Foyth, Bailly,

Comesaña y Albiol Lesión

El Power Horse Stadium quiere despedir la temporada de la mejor manera posible. Los locales todavía no conocen la victoria como locales y tratarán de frenar el sueño europeo de Villarreal.

#### CÓMO LLEGA EL ALMERÍA

Solo cuatro oportunidades le quedan al Almería para poder celebrar una victoria en casa por primera vez en toda la temporada y ésta, ante el Villarreal, es una de ellas. Los rojiblancos



Los jugadores del Villarreal, celebrando el gol de Parejo en San Mamés.

han perdido siete veces y han empatado ocho en el Power Horse Stadium, donde la temporada pasada fueron uno de los mejores equipos de la Liga. El único aliciente que les queda esta temporada a los andaluces es regalarle tres puntos a la afición con quien están en deuda. Para más inri, Pepe Mel pierde por lesión a uno de sus futbolistas más importantes, Édgar González. Baba, que está cerca de salir a la MLS, ha entrado finalmente en la convocatoria y podría disputar su último partido como rojiblanco.

#### COMO LLEGA EL VILLARREAL

El Villarreal se aferra a la posibilidad de pelear por una séptima plaza cada vez más lejana después de los dos últimos resultados en los que tan sólo ha sumado un punto. Una racha que, de todas formas, no significa que los amarillos hayan bajado sus prestaciones futbolísticas toda vez que las sensaciones ofrecidas han sido igualmente buenas en los dos

últimos encuentros. Se prevén pocos cambios en el conjunto castellonense más allá de los obligados por las sanciones de Comesaña y Albiol, además del posible regreso de Pedraza a la titularidad. Eso sí, los amarillos deberán cambiar su mala tendencia históri-

ca en casa de los colistas. donde en las últimas temporadas han caído ante rivales como Elche o Levante cuando estos ocupaban la cola de la tabla.

#### **EL DUELO DEL PARTIDO**

Leo Baptistao y Sorloth son los encargados de

buscar el gol en ambos equipos. Brasileño y noruego son las grande esperanzas ofensivas de Pepe Mel y de Marcelino. De sus botas nacerán las mejores ocasiones de de Almería y Villarreal. Dos equipos que necesitan sumar tres puntos.







pero lucharemos por acabar lo más arriba posible"

MARCELINO E. VILLARREAL



Borja Mayoral, Arambarri, Domingos Duarte, Juan

Iglesias y Alehá Lesión

#### Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Getafe - Real Sociedad

Carlos Fernández, Aihen y Brais Méndez

Lesión Zubimendi y Zubeldia Sanción



### Europa pasa por no tropezar

#### LA REAL, CON BAJAS IMPORTANTES

Zubimendi y Zubeldia, sancionados Los de Bordalás apuran sus últimas opciones de intentar lograr la séptima plaza • Oyarzabal será el '9'

JUANCAR NAVACERRADA Y OSCAR BADALLO

Getafe y Real se miden en el Co-

liseum en un choque en el que los

vascos buscarán recortar puntos

con la quinta plaza y asegurar

más su posición europea. Los ma-

drileños tienen escasas opciones

de llegar a la séptima plaza, pe-

ro no quieren caerse de la pelea.

El Getafe recibe a la Real Socie-

dad en busca de un triunfo que

devuelva las buenas sensacio-

nes a los de Bordalás. El alican-

tino tan sólo podrá contar con

16 jugadores de la primera plan-

tilla por las lesiones, y ha teni-

do que llamar a dos jugadores

del filial y otros dos del juvenil

para completar la lista. Diego

CÓMO LLEGA EL GETAFE

López, Risco, Jordi Martín y Yassin Tallal son los hombres que completan los 20 nombres de la lista. El Coliseum, tras levantarle la sanción que cerraba una parte del estadio, presentará un gran aspecto.

#### CÓMO LLEGA LA REAL SOCIEDAD

La Real llega a la cita de hoy todavía tocada a nivel anímico por los dos puntos muy valiosos que perdió ante el Almería en la pelea por Europa. Además llega con dos bajas importantes por sanción como Zubimendi y Zubeldia. Jon Pacheco se perfila como sustituto del central, mientras que los jóvenes Beñat Turrientes y Urko González de Zárate se juegan sustituir al in-

#### **EL DUELO DEL PARTIDO**

posiblemente, los jugadores con más magia de todos los que pisen esta tarde el césped del Coliseum. De su rendimiento dependerá mucho de lo que ocurra. Getafe y Real están en sus pies.

ternacional. No se esperan más cambios en el once de Imanol Alguacil, ya que Becker se ganó con su gol y asistencia el seguir sentando a Kubo, aunque quizás el japonés vuelva a ser de la partida y el que se quede en el banquillo sea Barrenetxea. Oyarzabal continuará siendo el delantero parece, con Sadiq y André Silva suplentes.

Greenwood vs Oyarzabal. Son,



SIETE GOLES EN LA IDA Real Sociedad y Getafe jugaron un trepidante partido en la ida que acabó 4-3 para los realistas. En la imagen Traoré y Mata disputan un balón.



JOSUNE MTZ. DE ALBENIZ

#### "LA REAL SOCIEDAD ES UN AUTÉNTICO EQUIPAZO"

#### JUANCAR NAVACERRADA

"La Real Sociedad es un auténtico equipazo. Está haciendo las cosas bien y poniendo los cimientos para codearse con los equipos grandes. Confiamos en hacer bueno el punto de Vallecas". .



#### "BORDALÁS ES UN GRANDÍSIMO ENTRENADOR"

#### **ÖSCAR BADALLO**

"Vamos a jugar un partido de futbol, contra un gran equipo y un grandísimo entrenador. Siempre echo flores a Bordalás y son merecidas". •



#### LA PREDICCIÓN DE... JAVIER HERNÁNDEZ

#### Getafe 1-1 Real Sociedad



Ninguno de los dos está en su mejor momento. La Real Sociedad defiende su sexta plaza y el empate podría valerle tras la derrota del Valencia. El Getafe, que apenas ha sumado seis puntos de los últimos 21, está un poco en tierra de nadie. Partido abierto, pero da la sensación de que el reparto de puntos podría ser del agrado de todos.



### MUTUA MADRID OPEN > CAMPEÓN DE 2023



#### por JAVIER MÉNDEZ

Ganar el Mutua Madrid Open es un logro al alcance de unos pocos elegidos. En un palmarés formado por un elenco de tenistas que generalmente han sido No. 1 del mundo en el ATP Tour destacan, por encima del resto, dos nombres por haber sido los únicos capaces de revalidar la complicada condición de campeones vigentes: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Pa-

sado, presente y futuro del tenis mundial.

#### PALMARÉS DE NÚMEROS UNO

De las 21 ediciones celebradas del Mutua Madrid Open, en dieciocho ocasiones el trofeo ha terminado en manos de tenistas que han sido número uno de la ATP. Un valor añadido que, sin duda, supone prestigio a la ya consolidada trayectoria del ATP Masters 1000 español. Levantaron el título ha-



CARLITOS VUELA EN LA MANOLO SANTANA El tenis español tiene el futuro asegurado con el fenómeno de El Palmar.

biendo sido número 1 los ya citados Nadal y Alcaraz además de, por este orden, Andre Agassi (2002), Juan Carlos Ferrero (2003) y Marat Safin (2004). Posteriormente otras tres leyendas conquistaron Madrid en múltiples ocasiones: Roger Federer (2006, 2009 y 2012), Andy Murray (2008 y 2015) y Novak Djokovic (2011, 2016 y 2019). Solamente Alexander Zverev, en 2018 y 2021, además de Nalbandian, en 2007; fueron campeones con la condición de haber sido segundo y tercero mundial respectivamente como mejor ranking de sus carreras.

#### NADAL: GANÓ EN 2013 Y 2014

Roger Federer fue el primero en quedarse a las puertas. Sobre pista dura el suizo tuvo en su mano defender su condición de campeón de 2006 (7-5, 6-1, 6-0 a Fernando González), pero en la final de 2007





**PUESTA DE** LARGO Mañana, en la Plaza Mayor, será la presentación del Mutua Madrid Open con presencia de Sabalenka y Carlitos, en la imagen.

ria del Mutua Madrid Open (2013 v 2014). La tercera de las cinco coronas del español arrancó con dos solventes victorias ante el francés Benoit Paire (6-3, 6-4) y Mikhail Youzhny (6-2, 6-3). En los dos últimos peldaños antes de la final se midió a dos compatriotas, teniendo que remontar ante David Ferrer (4-6, 7-6[3], 6-0) y doblegando a Pablo Andújar (6-0, 6-4).

La victoria ante el suizo Stan Wawrinka (6-2, 6en la final tuvo su continuidad en la siguiente edición, con paso firme sin ceder ni un set, hasta el partido decisivo en el Estadio Manolo Santana: Juan Mónaco (6-1, 6-0), Jarrko Nieminen (6-1, 6-4), Tomas Berdych (6-4, 6-2) y Roberto Bautista (6-4, 6-3).

Kei Nishikori estuvo a punto de volver a evitar que el campeón lograra defender su corona. El japonés sorprendió a Nadal situándose con set arriba y break en el segundo. Pero el de Manacor reaccionó y después, la inoportuna lesión del nipón, evitaron que lograra una hazaña inédita hasta entonces (2-6, 6-4, 3-0 y retirada).

ALCARAZ: CAMPEÓN EN 2022 Y 2023

Antes de que Car-

los Alcaraz se situara a la altura de Nadal como los únicos dos tenistas ca-

paces de defender el título en el Mutua Madrid Open, lo intentaron sin acierto Andy Murray y Alexander Zverev. El británico, tras batir precisamente al balear en la final de 2015 (6-3, 6-2), se quedó con la miel en los labios en 2016 frente a Djokovic (6-

2, 3-6, 6-3). Por su parte, el alemán levantó el trofeo en 2021 (6-7[8], 6-4 y 6-3 a Matteo Berrettini) tras haberlo hecho antes tres años antes. En 2022 regresó a la final y se encontró con la explosión de un Alcaraz que inició su reinado en la capital española (6-3, 6-1).

La primera vez que el murciano levantó el trofeo en la Caja Mágica fue muy

especial. Tras dos trabajadas victorias ante el georgiano Nikoloz Bashilashvili (6-3, 7-5) y el británico Cameron Norrie (6-4, 6-7[4], 6-3) llegaron dos partidos que quedarán seguro en la retina de los aficionados del Estadio Manolo Santana.

Alcaraz se convirtió en el tenista más joven y en el primero que logró vencer sobre tierra batida a Nadal (6-2, 1-6, 6-3 en cuartos de final) y a Djokovic (6-7[5], 7-5, 7-6[5] en semifinales). Ante el serbio superó un maratón de tres horas y 36 minutos antes de convertirse en el campeón más precoz en Madrid, con 19

años y tres días, batiendo al mallorquín (19 años y cinco meses).

En la última edición el tenista de El Palmar agrandó su leyenda. Después de superar un complicado estreno, al tener que remontar ante el finés Emiil Ruusuvuori (2-6, 6-4, 6-2), la autopista hacia la final estuvo despejada al no volver a ceder ni un set frente a Grigor Dimitrov (6-2 , 7-5), Zverev (6-1, 6-2), Karen Khachanov (6-4, 7-5) y Borna Coric (6-4, 6-3).

Jan-Lennard Struff, que sorprendió a propios y extraños convirtiéndose en el primer 'lucky-loser' en una final de un ATP Masters 1000, obligó a Alcaraz a pelear su defensa del trono en igualado duelo decidido en la tercera manga (6-4, 3-6, 6-3).

A POR UN INEDITO TRIPLETE

Mutua Madrid Open. Nadie todavía ha sido capaz de enlazar tres ediciones levantando el trofeo de campeón. Solamente Nadal ha sido quien más cerca ha estado tras ganar consecutivamente las ediciones de 2013,

> Andy Murray fue quien lo evitó (6-3, 6-2) y esa oportunidad recae ahora en las manos del doble ganador de Grand Slam, que ostenta un récord de 12 vic-

Sin duda, Alcaraz tiene en su mano se-**US** Open y

Wimbledon con Madrid es un hecho que puede escribir una nueva página de su particular idilio.

Alcaraz celebra su segundo titulo seguido en la tierra de la Caja Mágica.

En 2024 Alcaraz tiene a tiro otro récord inédito en el

> 2014 y llegar a la final de 2015.

torias en 13 partidos disputados en la Caja Mágica y los últimos once consecutivos se han saldado con triunfo.

> guir rompiendo moldes ante su público y en su torneo talismán. La buena química del campeón del

**PUNTO DE SET** Joan Solsona

#### ARABIA SAUDÍ PONE SUS OJOS EN LA CAJA MÁGICA

| Mutua Madrid Open se consolida como uno de los clásicos de la tierra. Ya no se entiende la gira europea de polvo de ladrillo sin la cita de la Caja Mágica, marcada en letras mayúsculas por los profesionales de la raqueta, tanto en categoría masculina como femenina. Es una parada inevitable en el camino a Roland Garros. El torneo tiene a los mejores jugadores, como en cualquiera de los cuatro Grand Slam, y no depende de la presencia de uno de ellos. Rafael Nadal y Novak Djokovic se ausentaron en la pasada edición y el certamen fue un éxito de audiencia televisiva y asistencia de público en las gradas.

El prestigio también va ligado a su palmarés y los más grandes han inscrito su nombre en el trofeo. Desde los

miembros del Big Three, pasando por Serena Wi-EL PRESTIGIO Iliams, Maria Sharapova o **DEL MUTUA** Aryna Sabalenka, hasta el YA NO DEPENDE DE nuevo fenómeno de masas LA PRESENCIA de nombre Carlos Alcaraz. Madrid quería un torneo DE LAS que fuera más que un tor-ESTRELLAS neo y lo ha conseguido. To-

do el mundo quiere dejarse ver por allí durante las dos semanas que se alarga la competición.

El éxito del certamen que se celebra en la capital de España ha llegado a oídos de Arabia Saudí, que recientemente ha puesto una oferta en firme para fusionar los circuitos ATP y WTA. Es por eso que la presidenta de su federación de tenis, Areej Mutabagani, se desplazará a la Caja Mágica. Madrid será del 23 de abril al 5 de mayo la capital mundial del tenis. Los aficionados españoles podrán ver en directo a los ídolos de casa y también a las estrellas procedentes de otros países. Falta muy poco para que se empiecen a escuchar raquetazos y lo único que se puede pedir desde fuera es que no haya lesiones ni lesionados. •



Alcaraz y Struff, finalistas de 2023.

fue superado por el argentino David Nalbandian (1-6, 6-3, 6-3).

Sobre arcilla, el de Basilea venció a Nadal en 2009 (6-4, 6-4) y el español volvió a frustrar sus intenciones en 2010 (6-4, 7-6[5]). Un año después el mallorquín tampoco pudo revalidar el título ante la irrupción de Novak Djokovic en 2011 (7-5, 6-4).

Nadal rompió el techo de la Caja Mágica con el primer doblete en la histo-

TRIUNFOS de Alcaraz en 13 partidos disputados en el Mutua Madrid Open

**AÑOS Y TRES** DÍAS tenía Alcaraz en su primer título en Madrid, el más joven



**NÚMEROS 1** en ejercicio pudieron ganar el título en Madrid

#### MUTUA MADRID OPEN) GRANDES MOMENTOS DE NUESTRO TENIS

por FERNANDO M. CARREÑO

Mutua Madrid Open es uno de esos escenarios superiores a sus circunstanciales protagonistas, un lugar donde todo lo que sucede se convierte en historia. Y el tenis español y el Mutua han 'colaborado' en escribir grandes páginas se han escrito.

#### AQUEL FELICIANO-AGASSI

Era la primera edición, André Agassi Ilegaba como gran favorito y a punto estuvo un descarado jovenzuelo de descabezar el torneo de salida. Feliciano López batalló dos horas y media sobre la pista hasta que pequeños errores y la experiencia de André le permitieron ganar. En ese chaval y sus compañeros de generación había 'algo'.

#### FERRERO Y LA 'ERA FEDERER'

En 2003 Juan Carlos Ferrero había ganado Roland Garros y conquistado el número 1 del mundo. Se avistaba una lucha por la plaza ante un suizo llamado Roger Federer. Se enfrentaron en semifinales. Roger se sulfuró por los 'line calls' mientras 'Juanqui' mantuvo la calma, ganó en tres sets y proclamó su felicidad por haber vencido "al mejor tenista en pista cubierta del mundo". Luego, logro el primer título del tenis español.

#### LA REMONTADA DE NADAL

En 2005 un joven Rafael Nadal llegaba con el primer Roland Garros a cuestas y la etiqueta de aspirante a todo. Pero también con la de 'terrícola'. En el Mutua de aguel año, en el Madrid Arena, la relativizó o, mas bien, la superó. A Iván Ljubicic le remontó en la final dos sets. Entonces se jugaban al mejor de cinco.

#### **EL GRAN MARATÓN**

Novak Djokovic había terciaba en el duelo Nadal-Federer dando así inicio a la Era de los Tres Grandes. En 2009, primer año del Mutua en la Caja Mágica, Rafa y 'Nole' se enfrentaron en semifinales. Salieron de la pista después de cuatro horas y dos minutos, en ese momento récord de duración para un partido de tres sets. "Quizá haya jugado el mejor partido de mi vida y he perdido", dijo Novak. Nadal salvó cuatro bolas de partido. Él, una. Ese 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (9) selló el nexo de ambos con Madrid.

#### **UNA BOLA LO CAMBIA TODO**

David Ferrer se había asen-





TÍTULOS de Rafael Nadal, el tenista más laureado hasta ahora en la Caja Mágica

**MINUTOS** jugaron Nadal v Djokovic en las 'semis' de 2009



VECES en 21 ediciones ha estado el tenis español en semifinales.



ta y mucho espacio para conectar una derecha que le daría dos bolas de 'break' y de partido con la inercia del choque a su favor. Pero eligió golpear cruzado y Rafa, de espaldas a la red, devolvió una vez más. Y todo cambió: Rafa ganó 4-6, 7-6, 6-0. "Me adivinó el tiro", dijo David...

MANOLO **SANTANA FUE EL GRAN** IMPULSOR DEL TORNEO

DOS SEDES: EL MADRID ARENA Y LA CAJA MÁGICA

#### MUTUA MADRID OPEN) GRANDES MOMENTOS DE NUESTRO TENIS



ANABEL LO TUVO CERCA El tenis femenino español no ha logrado todavía en el Mutua Madrid Open acercarse a los éxitos del masculino pero nuestras tenistas no desaprovechan la ocasión de superarse ante una grada siempre incondicional. En 2013, Anabel Medina estuvo cerca de la campanada ante una Serena Williams en su apogeo. No han sido muchos los roscos' que la mejor tenista del siglo XXI ha sufrido en su carrera, pero uno lo encajó ante la de Torrent en la Caja Mágica. La número 1 ganó 6-3, 0-6, 7-5 pero Anabel enamoró al público.

#### NADAL CURVA EL TIEMPO

En 2017 se daba por hecho que el tiempo empezaba a vencer a Nadal y Federer, pero ellos no estaban de acuerdo. En Australia jugaron la final y en Madrid Rafa venció, entre otros, al joven Kyrgios, a Djokovic en semifinales y Thiem en la final. Habia Rafa para rato.

#### FERRER. A LO GRANDE

David Ferrer colgó la raqueta sin ganar en la Caja Mágica pero en Madrid se le quiso siempre y trató como un verdadero campeón. Su adiós en 2019, con triunfo ante Bautista y derrota ante Zverev, fue uno de los grandes momentos de la Caja Mágica.

#### **BADOSA SE REAFIRMA**

Maltratada por las lesiones, Paula Badosa conquistó a Madrid en la edición de 2019, cuando alcanzó las semifinales cediendo sólo ante la número 1 Barty. Dos años más tarde superó sus problemas en otro gran partido ante la emergente Gauff. En Madrid juega en casa.

#### EN DOBLES, TAMBIÉN

El tenis español ha sido más pródigo en triunfos individuales que en dobles. En 2014 y 2015 Carla Suárez y Garbiñe Muguruza se quedaron en puertas. Al fin en 2021 Marcel Granollers.





1. Ferrer el día del adiós. 2. Badosa juega en casa en Madrid, 3. Ferrero primer Mutua para nuestro tenis. 4. Nadal siempre referencia y protagonista. 5. Alcaraz cumpleaños felices en la Caja Mágica. 6. Granollers fue el primer campeón por parejas 7. Anabel Medina un memorable partido ante Serena Williams.

con el argentino Horacio Zeballos, sumó el Mutua al palmarés colectivo de nuestro tenis.

#### LOS 'CUMPLES' DE ALCARAZ

Asi como Rafael Nadal celebra su cumpleaños durante Roland Garros, Carlos Alcaraz lo hace durante el Mutua, en la Caja Mágica. Pero en 2022 el 'regalo' se lo dio él al público con sus triufos sobre Djokovic, Rafael Nadal -ahí estaba el corazón partido, cierto- y su título posterior. Era la confirmación de que teníamos otro número 1. .



#### CAMINANDO POR EL **FUTURO**

uelve 'el evento'. Así, sin más. No necesita el adorno de ningún adjetivo añadido, porque es el acontecimiento deportivo más sobresaliente de cuantos se celebran en la capital de España. El Mutua Madrid Open es una cita marcada en el calendario de asuntos imprescindibles. Nadie quiere faltar. El MMO es el sitio donde hay que estar. Para ver el mejor tenis posible y para disfrutar de la extraordinaria experiencia socio-gastronómica que lleva aparejada.

Ese concepto de búsqueda de la excelencia, tanto en lo deportivo como en el fastuoso envoltorio, desplegado con exquisitez y profesionalidad, es el cimiento de su éxito. Es un Open de tenis y a la vez es algo más.

El torneo alcanza este año su vigésimo segunda edición consagrado ya como una de las más grandes pruebas del circuito internacional. En la cuestión tenística y puramente deportiva el nivel es mayúsculo. En su condición de punto de encuentro casi obligado, también.

La ciudad de Madrid, inmersa en un crecimiento colosal en todos los sentidos (uno de ellos el de los grandes eventos deportivos) ha tenido en el MMO un faro donde inspirarse. Desde el minuto uno el Open de Madrid ha sido un torneo pionero, visionario, adelantado a su tiempo, innovador, sostenible, eficiente, experiencial y aspiracional. Uno tiene la sensación de que los organizadores van caminando por el futuro. Que cuando el resto llega, ellos ya están allí.

Para MARCA es un orgullo habere acompañado a este torneo desde el primer raquetazo, haber contado sus éxitos a nuestra millonaria audiencia, haber compartido trabajo, valores y ambición, haber contribuido a darle (merecidísima) visibilidad. Es una satisfacción ser compañeros de Gerard **Tsobanian** y de su magnifico equipo en este esplendoroso viaje. Mantengo siempre presente mi filosofía de que los números uno tienen que estar con los números uno. MARCA lo es y el Mutua Madrid Open también.

Es 'el evento'. Y con eso está dicho todo.



Una panorámica de la Caja Mágica.

#### **MUTUA MADRID OPEN >** CAMPEONA DE 2023



LA ENTREVISTA
por Javier Méndez
@MendezVega

ryna Sabalenka pertenece a un club muy selecto. Sólo tres tenistas más han ganado dos veces en Madrid: Kvitova, Serena Williams y Halep. La bielorrusa puede hacer historia en 2024.

PREGUNTA. Con dos títulos y siendo vigente campeona, va a ser una de las más buscadas por el público. ¿Qué le parece la afición española?

RESPUESTA. Los aficionados españoles en la Caja Mágica, en Madrid y en España, son los más pasionales frente a los que he jugado en el Hologic WTA Tour. Siempre aportan mucha energía y disfruto mucho en pista y compitiendo delante de los aficionados españoles, se hacen notar y eso influye en mi juego.

P. ¿Fue muy distinto ganar por segunda vez en la capital de España?

R. Los dos títulos en el Mutua Madrid Open fueron muy especiales, y lo cierto es que lo hice de la forma más difícil, derrotando a la número 1 del mundo WTA en cada final, Ash Barty en 2021 y, luego, a Iga Swiatek en 2023. Los dos triunfos fueron especiales en mi carrera.

P. Este año puede igualar el récord de títulos individuales femeninos en la Caja Mágica. ¿Qué signiUN ESTILO ÚNICO DE JUEGO: AGRESIVO Y PODEROSO

Aryna Sabalenka se convirtió en enero en la primera jugadora en 11 años que revalidaba título en el Open de Australia. Fue su segundo 'Major'. También ha sido finalista del US Open (2023). Ha ganado 20 títulos, seis en dobles. Famosa por su talante festivo y jovial, la número 2 de la WTA es muy reconocible en la pista porque su estilo en la cancha es agresivo y poderoso. Se hace notar. Su personalidad es de las que valora mucho la cálida afición del Mutua Madrid Open. Ya lo dice ella. "los aficionados son los más pasionales de todo el circuito".



Aryna Sabalenka, tras ganar un partido.

ficaría esto para usted?

R. Sería increíble ser la segunda jugadora WTA, tras Petra Kvitova, que gana tres títulos en Madrid. Ella es una leyenda de este deporte. Ganar un título WTA 1000 es ya bastante complicado, pero poder ganarlo tres veces en el mismo torneo, especialmente en tierra, sería un momento muy especial en mi carrera.

P. ¿Qué sensación tiene cuando llega a un evento como vigente campeona? Este año logró un enorme hito defendiendo su corona en Australia.

R. He defendido dos títulos en mi carrera, en Wuhan en 2018-2019 y, después, en el Abierto de Australia 2023 y al comien-

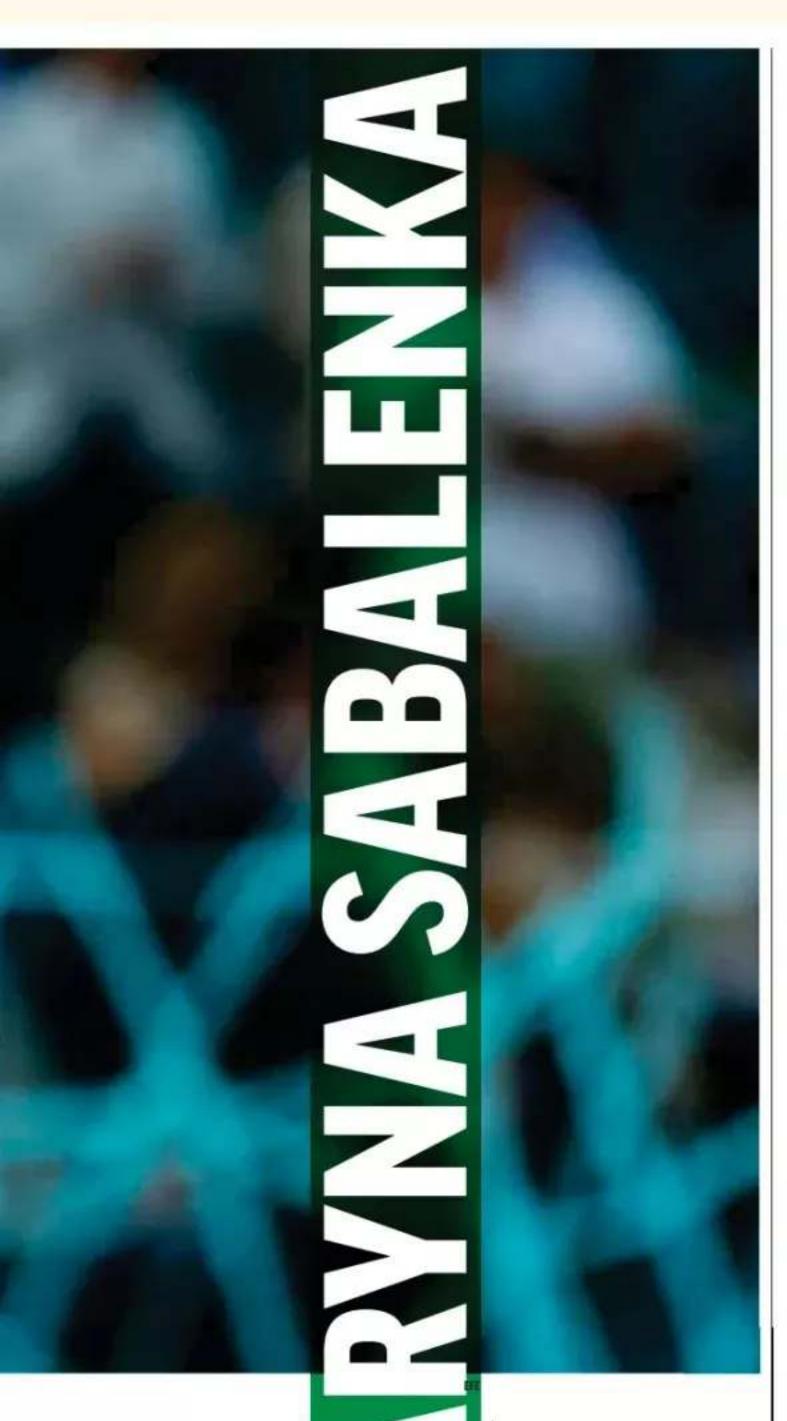

**CON EL TROFEO** 

Aryna Sabalenka

posa con el tro-

feo que conquis-

tó en 2023 en el

polvo de ladrillo

de la Caja Mági-

ca. Se impuso en

un partido vi-

Swiatek. Y se

llevó el trofeo

Rodriguez.

creado por David

brante ante

DE DAVID

RODRÍGUEZ

zo de esta temporada, así que me da mucha confianza. Lo afronto partido a partido e intento centrarme en cada ronda.

#### P. Madrid 2023 fue la primera vez que derrotó a Iga en una final. ¿Cómo recuerda ese partido?

R. Ese partido fue increíble. Iga estaba en muy buena forma y llegaba con una racha de nueve victorias consecutivas, tras ganar el título en Stuttgart una semana antes, donde además me había derrotado en al final. ¡Así que eso le dio un plus a la final de Madrid! Siempre es una dura batalla contra Iga y siempre me lleva al límite. Disfruto mucho nuestros partidos. Espero que podamos jugar muchas más filanes en nuestras carreras.

P. ¿Qué importancia tuvo Madrid en su posterior ascenso al número 1 mundial?

R. Ganar un torneo de prestigio y competir contra las mejores jugadoras en Madrid me dio mucha confianza en que podría llegar a la cima.

P. Madrid es el único torneo WTA Tour sobre tierra batida que ha ganado. ¿Es un evento que le ayuda a sentirse una jugadora más completa?

R. Sí, por supuesto. Para ser la mejor del mundo, tienes que ganar en los mejores torneos del mundo, incluyendo los de tierra batida. Hay muchos elementos difíciles de dominar y es un gran test de la ha-

66

Los aficionados de Madrid son los más pasionales de todo el circuito"

> "Espero que Paula Badosa pueda enseñarme la ciudad"

"Jabeur ganó el título en 2022 y puede ser una gran rival en la tierra"

"El título de 2023 fue increíble por el triunfo ante Iga: jera número 1!" bilidad de las jugadoras.

P. Al público le encanta su espontaneidad y cómo conecta con los aficionados. ¿Tiene preparada algunas palabras en castellano para la Caja Mágica?

R. Los aficionados españoles siempre me dan mucho cariño y apoyo, así que me encantaría decirles ¡Gracias! Y también he pasado algunos cumpleaños (5 de mayo) en Madrid y es siempre muy especial.

P. ¿Tiene planes pensados fuera de las pistas en Madrid? Sabemos que tiene buenas amigas que han residido en la ciudad como Paula Badosa.

R. Sí, somos muy buenas amigas y nos gusta pasar tiempo juntas en la pista, cuando estamos entrenando, o fuera de ella cenando o divirtiéndonos. Siempre estamos muy ocupadas en los torneos, pero ¡espero que pueda ensañarme Madrid en algún momento!

P. Podría nombrar las tres primeras cosas que conozca de España.

R. ¡Tapas, la siesta y los aficionados!

P. Si piensa en las características de Madrid, ¿quiénes cree que pueden ser rivales especialmente peligrosas?

R. Jabeur ganó el título aquí en 2022 y siempre es muy peligrosa en tierra batida, así que creo que será una de las jugadoras que lo hará bien en la Caja Mágica este año.

P. Este año se celebra la 15ª edición femenina del Mutua. ¿Qué importancia le da a un evento donde compite junto a los compañeros del ATP Tour?

R. Madrid es una ciudad fantástica y hay siempre un ambiente especial en los torneos combinados, cuando coincidimos con los jugadores ATP. Es genial que se puedan ver ambos cuadros.

P. ¿Dónde guarda sus trofeos del Mutua? Esperamos que los tenga bien visibles en casa.
R. Los guardo todos en un armario en mi casa y imis trofeos de Madrid están siempre en el medio!



#### LOS NUMEROS 1 SE CITAN CON LA CAJA MÁGICA

n el devenir del Mutua Madrid Open puede apreciarse una tendencia común al torneo masculino y al femenino, pese a que fuera de la Caja Mágica el masculino sea 'jerárquico' y el femenino casi acéfalo.

El Mutua Madrid Open nació, como torneo masculino, poco antes de la Era de los Tres Grandes: su primer campeón fue **Agassi**, uno de los últimos líderes del siglo XX y reflejó luego los años de intensa lucha previos al 'Big 3' con los títulos de **Ferrero** y **Safin**. Nadal ganó su por primera vez en 2005 y hasta 2019 él, **Federer** y **Djokovic** ganaron 10 de 15 torneos en Madrid. Seguramente sin ellos Nalbandian, **Murray, Berdych, Wawrinka, David Ferrer, Nishikori o Thiem** tuvieran mejor palmarés pero las cosas son así...

Ahora es posible que se vuelva a una lucha a varias bandas (Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev...). En esta nueva era Zverev y Alcaraz han sido bicampeones confirmando la tendencia: todos los campeones en Madrid han sido número 1a salvo Nalbandian y Zverev, que estuvieron muy cerca. Y que el alemán sigue con opciones.

El circuito femenino llegó a Madrid en 2009 y aunque el número 1 femenino casi siempre ha sido desde entonces poco sólido, en Madrid salvo Rezai en 2010 y Bertens en 2019 no ha habido campeonas de estrellato fugaz. Ha habido números 1 como Serena Williams, Sharapova, Halep o Sabalenka, campeonas de Grand Slam como Kvitova y jugadoras que aún aspiran a ello como Jabeur. Otras como Wozniacki, Venus Williams, Azarenka, Kuznetsova, Barty y de momento Swiatek se quedaron en puertas.

En otros torneos de la categoría del Mutua ver en rondas finales a líderes del ranking o campeonas de Grand Slam es mucho más difícil. En cambio, el público de la Caja Mágica tiene, a tenor del historial, una razonable esperanza no sólo de disfrutar de buen tenis, sino de ver páginas que quedarán en la historia del tenis. Porque el Mutua es un torneo para números 1.



Nadal, cinco veces campeón.

JOSE A. GARC

ELEGADO

por MARÍA SAIZ

ablar del Mutua Madrid Open es hablar de Rafa Nadal y viceversa. El torneo más importante que se celebra en España está impregnado por la huella que el mejor tenista español ha marcado primero en la pista dura del Madrid Arena y, hasta hoy, sobre la arcilla de la Caja Mágica.

Dos décadas dan para muchos recuerdos ligados al campeón de 22 títulos de Grand Slam. Por eso el regreso del tenista de 37 años a la capital española, tras perderse la edición de 2023 por lesión, se aguarda con el especial interés y la emoción de aprovechar cada punto, partido, victoria y momento especial como si fuesen el último.

Nadal alcanza en la actual edición su vigésima participación en la capital española, haciéndolo de forma ininterrumpida desde 2003 hasta 2022; liderando el palmarés con cinco títulos (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017) por delante de Federer y Djokovic, con tres, además de un Carlos Alcaraz que ha ganado las dos últimas ediciones.

#### ROMANCE ADOLESCENTE

El romance de Nadal con el público madrileño se inició en 2003 como un flechazo adolescente. El balear ofreció una gran imagen ante un compatriota consagrado como Ålex Corretja (6-2, 3-6, 6-4), pero su primer triunfo en el Mutua Madrid Open tuvo que esperar un año más ante Davide Sanguinetti (6-2, 6-1) para elevar su listón hasta la segunda ronda. Y a la tercera, llegó la vencida (2005). El camino hacia el primero de los cinco entorchados fue impecable hasta la final con victorias ante Victor Hanescu, Tommy Robredo, Radek Stepanek y Robby Ginepri. El de Manacor deleitó en el último peldaño hacia el trono tirando de épica ante Ivan Ljubicic (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6[3]). Aún se jugaba en el Madrid Arena.

#### **EN LA CAJA MÁGICA**

A Nadal le fue como anillo al dedo el traslado a la Caja Mágica. La tierra batida, su hábitat natural, le vio enlazar victorias ante Melzer, Kohlschreiber (por abandono), Verdasco y Djokovic (3-6, 7-6[5], 7-6[9]). Ante el serbio salvó el español tres pelotas de partido en una semifinal que registró una maratoniana duración de

cinco títulos cuatro horas. Solamente Roger Federer pudo apartarle del título en una final resuelta por un doble 6-4. Dos ediciones hubo que esperar para que el Manolo Santana pudiese ver a su héroe levantando otra vez los brazos como campeón. En 2013 se coronaría por tercera vez al doblegar a Stan Wawrinka en la final (6-2, 6-4)

La historia del

Mutua Madrid

de la leyenda,

Open es

también la

que lidera

el palmarés

histórico con

#### SU MEJOR RACHA

En 2014 sí pudo repetir el isleño su condición de campeón, llegando a la final sin dejarse ni un solo set. En la última ronda le aguardó un combativo Kei Nishikori. que se agenció la primera manga (6-2). Pero entonces

llegó la reacción hasta la inoportuna lesión del japonés (6-4, 3-0 y retirada). La de 2017 fue la edición del quinto y, hasta hoy, último título del pentacampeón del Masters 1000. El triunfo ante Thiem en la final (6-4, 6-1) fue la antesala de su décimo Roland Garros. El duelo frente al austriaco se convirtió en un clásico.

#### **CUATRO AÑOS DE SEQUÍA**

En las últimas cuatro participaciones de Nadal en Madrid se le resistió poder volver a coronarse. En 2018, Thiem se tomó la revancha en cuartos de final (7-5, 6y en 2019 Tsitsipas evitó su novena final (6-4, 2-6, 6a la Caja Mágica, tras el impacto de la pandemia de covid, con un cruce histórico. Nadal y un joven Carlos Alcaraz se enfrentaron por primera vez el día que el murciano cumplió su mayoría de edad. El mallorquín se impuso (6-1, 6-2), pero no pudo superar a Zverev en cuartos. Misma instancia alcanzó el 14 veces campeón de Roland Garros en 2022. Precisamente fue Alcaraz quien, tras un año de una vertiginosa evolución, fue capaz de vencer a su ídolo (6-2, 1-6, 6-3) en la última aparición de Nadal en el Estadio Manolo Santana hasta hoy. Legado eterno el de Rafa.

3). El tenis regresó en 2021 REFERENTE **EN MADRID** Rafa Nadal comanda el ranking de titulos del Mutua Madrid Open, como en tantos otros torneos sobre polvo de ladrillo.

ALBERTO NEVADO

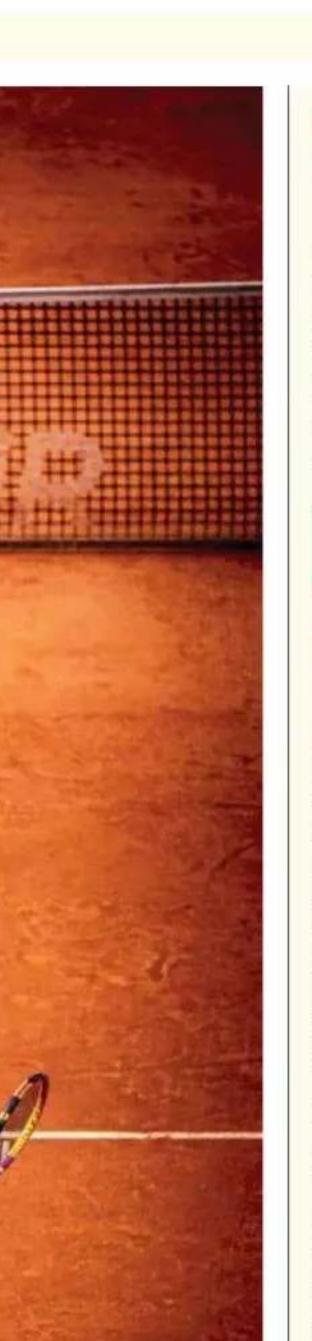

#### **DAVID RODRÍGUEZ** "ES UN TROFEO PARA CONECTAR **CON LA GENTE**"

Los campeones del MMO se llevan una obra de arte creada por D. Rodríguez

#### **LA ENTREVISTA** por Nacho Labarga

@nacholabarga

ablamos con el escultor del trofeo del Mutua Madrid Open, la pieza más codiciada por todos en la Caja Mágica, que cada temporada va ofreciendo un nuevo diseño. David Rodríguez nos presenta cómo es Tyche, el título que levantarán los ganadores en la Manolo Santana.

#### Pregunta. ¿Cómo afronta el reto de crear una vez más el trofeo del Mutua Madrid Open?

Respuesta. Es el tercer año que hacemos el trofeo y estoy encantado. Para mí sigue siendo un honor y una experiencia única el hecho de hacer el trofeo. El año pasado fue muy bien.

#### P. ¿Cuáles son las líneas maestras? R. Este año, de nuevo, seguimos

con otro trofeo para que Mutua Madrid Open vaya haciendo una colección de arte contemporáneo vinculado al deporte. Todos los años tiene un título que proviene de la Grecia clásica, porque es la fuente del deporte. Este año el título de la escultura del trofeo es Tyche, la diosa de la fortuna en la Gracia clásica.

#### P. ¿De qué materiales está hecho? R. He cambiado el proceso de trabajo y he trabajado con una impresora 3D para sacar las volumetrías. Pero el material final va a ser aluminio. En los dos años anteriores el material ha sido el acero inoxidable, por relacionarlo con la Caja Mágica.

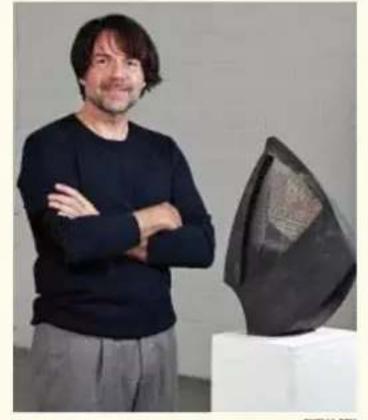

David Rodríguez, con el trofeo.

econocer al estado de Palestina será importante, pero también hay que ocuparse de las cosas de casa. Y lo de la Federación se ha convertido en un chapoteo diario de vergüenza ajena con proyección internacional. Es momento para que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saque "su" conocida katana y de paso alivie su conciencia porque todo esto viene de su manto protector sobre Rubiales. Pedro Rocha se ha atrincherado y Javier Tebas se ha convertido en su abogado defensor. Ver para creer. Estamos en un jeroglifico jurídico que o lo arreglan ya o si yo fuese Portugal daba un paso fuerte para quitar de en medio el liderazgo a España del Mundial 2030. Y el principal problema sigue siendo el vacío que hay para llenar (y no rellenar): el nombre de un candidato solvente para ser presidente de la RFEF, no los cuatro próximos meses, sino los próximos cuatro años.

En eso es en lo que debería estar trabajando Tebas y no en mojarse hasta la trancas por Pedro Rocha al que llama florero para a continuación trabajar por él en la sombra para que sea el elegido porque quiere tener alguien a quien pueda controlar. De esta forma casi casi presidiría las dos instituciones: la RFEF y LaLiga. Y ha encontrado en Rocha un perfil perfecto, en modo pre-jubilado, para dejarse manejar a cambio de tener una jubilación dorada.

Comprendo a Javier Tebas porque viene de tener enfrente a un "animal" samurai llamado Rubiales, que le ha dado decenas de quebraderos de cabeza a él y a los equipos de la LFP. . Por ejemplo, judicializando el acuerdo entre CVC y LaLiga que aprobaron libremente 39 clubes de 42 y que Rubiales quiso torpedear; lo que hubiese supuesto un problema económico gravísimo para todos los equipos de España excepto para el Madrid y el Barça. Rubiales,



#### PRESIDENTE SÁNCHEZ, INTERVENGA EN LA RFEF



Pedro Rocha entra en los juzgados de Majadahonda.

para Tebas y LaLiga, era una muela del juicio infectada cada día, como lo es Florentino. Y claro, Tebas se encontró a un facilón como Rocha, que sin poder hacerlo porque no estaba facultado (y por ello le han expedientado y quizá le inhabiliten), procedió a las primeras de cambio a retirar la demanda de la RFEF contra La Liga por el acuerdo con CVC. Así

que Tebas vio el cielo abierto y se lanzó en plancha.

Rocha es mi hombre, debió pensar. Hasta el punto de justificar que un vicepresidente económico de la RFEF no debía estar enterado de algo tan relevante como el acuerdo con Arabia Saudí para la Supercopa. Y encima lo hace ¿en nombre de quién? Porque los clubes no le han autorizado ni a apoyar a Rocha públicamente, ni a defenderlo jurídicamente.

Dicho todo esto, el Gobierno, a través del CSD y el TAD, tiene ya la pistola jurídica para limpiar a Rocha del camino. A este señor lo pintan sus publicistas como un hombre bueno y no dudo que lo sea, pero tonto no es. A la que ha podido se ha puesto 650.000 de euros de sueldo antes de ser presidente y se ha atrincherado. Si hubiese querido ser un hombre bueno, habría coordinado con el CSD ser proclamado presidente, nombrar una junta directiva no intoxicada con ser inhabilitada, convocar al día siguiente elecciones para 2024-2028 y, cuando acabase su suspensión cautelar o su inhabilitación, darle un cargo honorífico de esos que se cobra algo y se figura pero no se manda.

No entiendo con lo decidido que es Pedro Sánchez para la amnistía, los indultos y acordar cosas con Bildu, cómo no arrasa con un lanzallamas con la RFEF en pleno, cuando además tiene las herramientas para ello. Si necesitara un solo voto de la RFEF para tener la mayoría parlamentaria, no quedarían ya en la Federación ni las siglas. Inhabiliten ya a Rocha y a toda la Gestora. Hagan un 155 CSD-FIFA en la RFEF. Convoguen elecciones para 2024-2028 y siéntense **Uribes**, Tebas, AFE y los presidentes de Territoriales menos malos y más representativos de los que no apoyan a Rocha (Rubialismo) y consensúen un presidente de la RFE digno, decente y preparado.









#### UN FESTEJO MÁS QUE MERECIDO

13 Ezkieta 7 Sangalli

18 Manu Hernando

→ 5 Germán Schez. 84\*

→ 16 Iván Morante 56°

→ 12 Roko Baturina 84'

Arbitro: González Francés (Las Palmas) \*\*

15 Rubén Alves

40 Mario Garcia

19 Grenier

21 Aldasoro

17 Peque

9 Arana

20 Lago Junior

→ 8 Mboula 56'

10 Iñigo Vicente

El Sardinero

LALIGA

Los jugadores del Zaragoza celebran con su numerosa afición desplazada a El Alcoraz uno de los dos goles con los que remontaron.

SALIDAS después volvió a ganar el Zaragoza lejos de su

### Combate nulo

LEVANTE

\*\*\* 13 Andrés Fernández

43 Cabello

s/c 3 Alex Muñoz

6 Kocho

30 Andrés García

10 Pablo Martinez

37 Carlos Álvarez

21 Sergio Lozano

> 22 Bouldini 70'

Dani Gómez → 12 Fabricio 70'

7 R. Brugué

\*\*

\*\*\*

19.203 espect.

Hubo muchísimas ocasiones pero Ezkieta y Andrés se impusieron

#### PEDRO FERNÁNDEZ SANTANDER

Combate nulo entre Racing y Levante por



### en Santander

#### **INCREÍBLE QUE ACABARA 0-0**

la lucha por por entrar en los playoffs. Aunque parezca increíble el duelo entre cántabros y valencianos acabó sin goles, ya que ambos equipos dispusieron de claras y numerosas ocasiones para marcar, pero entre la falta de efectividad y la buena actuación de Ezkieta y Andrés el 0-0 no se movió. A los granotas, mejores al inicio y al final, les anularon un gol por fuera de juego de Pablo por centímetros, mientras Ārana y Lago Junior tuvieron las ocasiones más claras del Racing. .



Dani Gömez dispara ante Rubén Alves.

### Media salvación maña

#### EL ZARAGOZA SE LLEVA EL DERBI Y ROMPE SU MALDICIÓN DE VISITANTE

Los de Víctor saben sufrir y aguantar al final y vuelven a ganar fuera tras más de medio año • Loureiro adelantó al Huesca pero Liso y Maikel Mesa de penalti remontan

**CHRISTIAN ORTIZ** ZARAGOZA

Victoria de oro la conseguida por el Real Zaragoza en el derbi aragonés de El Alcoraz ante el Huesca y con la que ata media salvación en Segunda. Los blanquillos remontaron el tanto inicial de Loureiro con goles de Liso y Maikel Mesa de penalti.

Los oscenses, que sufren su segunda derrota seguida tras 11 jornadas puntuando, apretaron en el tramo final, donde hubo dos expulsados, uno por bando, Mouriño y Óscar Sielva, pero no pudieron empatar, con lo que se

| A.I              | fidalgo * | Victor Fdez. ★★      |     |
|------------------|-----------|----------------------|-----|
| 1 Álvaro Ferná   | ndez 🔺    | 25 Edgar Badía       | **  |
| 12 Juanjo Nieto  | *         | 15 Mouriño           | *   |
| 14 Pulido        | 1         | 24 Lluís López       | *   |
| 5 Loureiro       | *         | 6 Francés            | **  |
| → 16 Bolivar 70  | *         | 22 Lecoeuche         | *   |
| 20 Vilarrasa     | -         | → 2 Zedadka 46'      | *   |
| 8 Javi Martinez  | *         | 8 Marc Aguado        | *   |
| 23 Öscar Sielva  | -         | 18 Fran Gámez        | **  |
| 22 Kortajarena   | -         | 21 Toni Moya         | **  |
| → 6 Javi Mier 70 | )' *      | 11 Maikel Mesa       | **  |
| 7 Gerard Valen   | tín –     | → 5 Jaume Grau 65'   | *   |
| → 18 Tresaco 82  | 2' s/c    | 33 Liso              | **  |
| 11 Joaquin       | -         | → 7 Germán Valera 76 | *   |
| → 9 Hugo Vallej  | 0 61" 🔺   | 9 Iván Azón          | *   |
| 21 Elady         | -         | → 3 Jair 87          | 5/0 |
| → 24 Obeng 61'   | *         | -3-                  |     |

Tarjetas: 3 11 Liso 59 Loureiro 6 8 67 y 85 Mouriño 72 Edgar Badia 77 Zedadka 77 Obeng 90 Bolivar 94 Oscar Sielva Goles: 1-0 19' Loureiro, con un zurdazo casi sin ángulo ajustado al larguero tras un corner sacado en corto. 14 36 Liso se va de Loureiro y marca con un tiro raso casi sin ángulo en el que no está muy acertado el meta Alvaro.

1-2 45+5" Maikel Mesa, de penalti tras el derribo de Javi Martínez sobre él.

quedan se quedan con cinco puntos sobre el descenso, mientras los maños ya están a ocho, tras volver a ganar fuera más de medio año después en la segunda victoria de la mano Víctor Fernández.

Los blanquillos salieron algo mejor al choque pero fue el Huesca el que se adelantó. En un saque de esquina en corto, un balón mal rechazado por la defensa le cavó a Loureiro que se sacó un zapatazo para batir a Badia. Fue polémico porque las imágenes no dejan claro si estaba o no en línea. El tanto dejó algo tocados a los maños que, sin embargo,

más inesperada. Liso se fue en velocidad por banda, continuó pese a una falta que le habían hecho y disparó a las manos de Álvaro Fernández, que se hizo un lío y no supo detener el balón. Y en la última jugada antes del descanso, Mesa recibió un manotazo en la cara, el árbitro señaló falta, pero el VAR demostró que era dentro del área. Penalti que el propio Maikel aprovechó para poner el 1-2.

empataron de la forma

Tras el descanso, Alvaro salvó el tercero y después los maños resistieron el acoso local, con una clara ocasión de Obeng. •

El goleador Tete, presionado por Izquierdoz.

### Sufre pero corta su racha

#### **EL ELCHE GANA TRAS CUATRO JORNADAS SIN SUMAR DE TRES**

Los ilicitanos, con goles de Mourad y Tete, entran en zona de 'playoffs' superando en la tabla a los asturianos que rozaron el empate al final

ADRIÁN DÍAZ ELCHE

LALIGA

El Elche vuelve a playoffs tras vencer con sufrimiento y gracias a su gran primera parte al Sporting en un duelo directo por el ascenso. Además, cortan su mala racha de cuatro jornadas sin ganar, incluidas tres derrotas, y superan en la tabla a los asturianos, que sufren su quinta derrota en las últimas seis salidas a pesar de su gran reacción tras el descanso.

El choque arrancó con la lesión de Borja Garcés, que salió en camilla, y tras sendos avisos de Nico Castro y Tete abrió el marcador Mourad, que había sustituido a su compañero. Gaspar Campos rozó el empate, pero Dituro se lo negó y lo que llegó fue el segundo local, obra de un

pillo Tete. Incluso se anuló un gol a Bermejo en la prolongación. Tras el paso por vestuarios, Ramírez deshizo el experimento de tres centrales y dos carrileros, sacó a Otero y Queipo y todo cambió. Precisamente ellos dos fabricaron el gol que metía en el partido al Sporting, que incluso rozó el empate, pero el Elche soportó el asedio. •

| ELCHE 2                  | SPORTING            |
|--------------------------|---------------------|
| S. Beccacece *           | M. Á. Ramírez \star |
| 13 Matias Dituro **      | 1 Rubén Yáñez       |
| 17 Josan 🖈               | 22 Rober Pier       |
| → 24 Carreira 46'        | 4 Insua             |
| 2 Mario Gaspar *         | 24 Cali Izquierdoz  |
| 6 Bigas 🖈                | 16 Diego Sánchez    |
| 23 Clerc **              | → 3 Cote 65'        |
| → 12 Salinas 59'         | 10 Nacho Méndez     |
| 9 Sergio Bermejo **      | → 15 Roque Mesa 87  |
| → 30 Rodri Mendoza 59' * | 2 Guille Rosas      |
| 5 John Chetauya 🖈        | 7 Gaspar Campos     |
| 21 Nico Castro 🖈         | → 21 H. Hassan 85'  |
| 11 Tete Morente **       | 5 Pablo García      |
| 22 Nico Fernández 🖈      | → 9 Dani Queipo 46' |
| → 7 Óscar Plano 76' *    | 20 Mario González   |
| 18 Borja Garcés s/c      |                     |
| → 19 Mourad 8' ++        | → 19 luan Otern 46° |

16.771 espect. Martinez Valero Árbitro: Quintero González (Andaluz) \* Tarjetas: \$\mathre{4}5\text{ Diego S. \$\overline{0}\$ 49\text{ Rober P. \$\overline{0}\$ 87\text{ S. Beccacece \$\overline{0}\$ 88\text{ Cali \$\overline{0}\$ 88\text{ }} Dituro 889 Roque Mesa 891 S. Beccacece 94 Otero 97 Mourad Goles: 1-0 28' Mourad aprovecha el rechace del poste tras disparo de Nico Fernández. 2-0 34' Tete Morente, con un derechazo lejano ajustado al poste que sorprende a Rubén Yáñez. 2·167 Juan Otero cabecea al alimón con Bigas un centro de Dani Queipo.

### Golpe de autoridad

#### EL VALLADOLID GOLEA EN LEZAMA Y SE SITÚA SEGUNDO EN LA CLASIFICACIÓN

La roja directa de Garreta antes del descanso y el doblete de Escudero en apenas tres minutos en el inicio de la segunda parte deciden • Marcos André pone la rúbrica al final



Tarjetas: 41' Anuar # 41' Félix Garreta # 45' Lasure # 51' Bustinza # 80' Etxeita # 90' Juric Goles: 0-1 49' Escudero cabecea un sague de esquina de Raúl Moro.

Goles: 0-1 49 Escudero cabecea un sague de esquina de Raul Moro.
0-2 52 Escudero, de volea tras aprovechar el rechace de una falta lateral.
0-3 84 Marcos André remata en posición acrobática un pase de Amath.

#### IKER TORRESCUSA BILBAO

El Valladolid quiere ascender directamente a Primera y así lo demostró en Lezama donde doblegó con mucha claridad a un Amorebieta que compitió en la primera mitad, pero que le perdió la cara al partido tras la expulsión de Garreta. El doblete de Escudero en tres minutos y el posterior gol de Marcos André colocan a los vallisoletanos en una situación excelente.

Tras una primera parte con acercamientos de ambos equipos a las áreas ri-

#### PORTERÍA A CERO POR CUARTA VEZ

El Valladolid no sólo firmó su tercer triunfo seguido, sino que Masip encadenó su cuarto partido sin encajar goles. Por contra, el cuadro vasco cedió su primera derrota en seis jornadas.



vales, pero sin concretar ninguna en excesivo peligro, el partido se agitó antes del descanso al ver Garreta la roja directa a instancias del VAR que interpretó que era el último defensa al cometer falta.

#### REACCIÓN INMEDIATA

La inferioridad numérica se hizo notar desde el primer momento de la segunda parte y en apenas tres minutos Escudero hizo un doblete que encarrilaba el triunfo para los pucelanos, primero con un cabezazo y después con una volea.

Jandro movió su banquillo tras los dos goles recibidos, pero la reacción no llegaba porque el Amorebieta tenía una losa muy grande tanto en el marcador como en las sensaciones que arrastraba desde la expulsión de Garreta. Los blanquivioletas calmaron el juego vista la tranquilidad que les daba el resultado, aunque por momentos volvieron a acelerar y así en la recta final Marcos André firmó un brillante gol para cerrar la goleada visitante.

#### VILLARREAL B Cristobal P. # 1 Iker Álvarez 25 Cantero 2 Alti 24 Cubero 12 Lekovic 4 Jon García 19 Pablo Iñiguez 15 David Castro 3 Tasende 21 Moi Delgado 21 Rodri Alonso 79' 16 Manzanara 17 Hugo Novoa 19 Sabin Merino 83' → 11 Jorge Pascual 76¹ \* 6 Bernal 33 Pau Navarro 23 Nico Serrano 8 Carlo Adriano 22 Iker Losada 18 Romero Héber Pena 10 Ontiveros → 8 Álex López 59' 27 Requena 88' 20 Álvaro Giménez 9 Alex Forés \*\* → 7 Collado 88° sic

La Cerámica 1.640 espect.

Árbitro: Milla Alvéndiz (Andaluz) \*

Tarjetas: 48' Tasende 55' Jon García 71' Alti 91' Lekovic

Goles: 1-0 76' Álex Forés, con un disparo cruzado ajustado al poste tras un

#### Álex Forés da oxígeno al filial

#### ABANDONA EL 'FAROLILLO ROJO'

El Racing de Ferrol encadena ya seis desplazamientos sin ganar

#### OMID SOKOUT VILLARREAL

Un gol de Álex Forés le da tres puntos de oro al Villarreal B en su pelea por la salvación frente a un Racing de Ferrol que pierde la ocasión de situarse en *playoffs*. El filial suma su segundo triunfo en las últimas diez jornadas, abandona el *farolillo rojo* y, pese a ser mejor en muchas fases, encontró el premio cuando mejor estaba el equipo de Cristóbal, que encadena ya seis desplazamientos sin ganar.



Jon García y Pau Navarro, en busca del balón.

UNA INFORMACIÓN DE: Cristina Navarro, Iván Moure. David Sánchez, Luis Castelo, Ander Barroso. Álex Jiménez, Aitor Castillo y Jorge Navarro



#### Gerard Piqué estará en Cornellá

Piqué, uno de los culers que menos simpatiza con la afición perica, apoyará a su Andorra, que busca acercarse a la salvación; pero el Espanyol aspira a ser segundo.

#### Un auténtico... duelo al sol

Duelo al sol entre un Eldense en caída libre y que atraviesa un desierto de puntos (1 de 18) ante un Alba sin ganar fuera desde octubre y que estará bien apoyado.

#### A recuperar la segunda plaza

El Eibar pretende encadenar su segundo triunfo seguido para situarse segundo a dos puntos del líder, aunque los de Nafti llegan en el mejor momento del curso.

#### Un derbi para levantar el vuelo

El Mirandés, cinco jornadas sin ganar y rozando el descenso, vuelve a Anduva, que llenará sus gradas en un duelo siempre especial ante un Burgos con aspiraciones.

#### **GRUPO I**

#### El Dépor, listo para ascender

#### RÉCORD DE ASISTENCIA EN 1ª RFEF

La fiesta se instala en Riazor con el tanto de Lucas Pérez y la sentencia de Davo

#### **DEPORTIVO**

#### CULTURAL

29.079 espectadores DEPORTIVO Germán; Jaime 68', Pablo Vazquez, Martinez, Balenziaga; Villares, José Ángel; Mella → 75' Cayarga, Lucas Pérez → 86' Rubén López, Hugo Rama → 16' Davo; v Barbero → 75' Alcaina. Entrenador Imanol Idiakez

**CULTURAL** Amigo; Victor Garcia → 62' Muguruza, Aleix Coch, Rodri Suárez, Álvaro Martinez: Barri, Martin Solar → 58' Aarón Rey #76', Bicho #9' → 73' Kevin Presa 78, Fabio Blanco; Calderón y Dorian Júnior → 58' Guillermo. Entrenador Raúl Llona

Goles: 1-0 21' Lucas Pérez 2-0 85' Davo Arbitro: Pérez Peraza (tinerfeño)

#### REAL SOCIEDAD B **FUENLABRADA**

REAL SOCIEDAD B Fraga; Aramburu → 73' Luken Beitia, Jon Martin 76', Peru Rodriguez → 73' Jon Balda, Zoilo 93; Gorrotxategi 23, Mikel Rodriguez 58 → 64' Eder Garcia; Rupérez, Marin, Magunazelaia → 46' Mariezkurrena; Azkune ≥35' → 78' Dadie.

Entrenador Sergio Francisco FUENLABRADA Belman; Sotillos. Lama 92', Alba 39' Bs', Barbosa: Alvaro García → 75' Aarón, Bravo → 83' Kara; Benítez → 46' Currás, Galindo → 75' Buer, Raúl → 66' Ilies 76; Benito.

Entrenador Carlos Martinez 1-021 Ekain Azkune 2-061 Ekain Azkune Arbitro: Ramo Andrés (aragonés).

#### JUAN YORDI A CORUÑA

El Deportivo sigue firme y sólido en su camino hacia el fútbol profesional. Victoria solvente ante la Cultural por dos goles a cero. Lucas y Davo como goleadores sentenciaron tres puntos importantes. La Cultural y Deportiva Leonesa defraudó en su visita a Riazor. No chutó a portería en los noventa minutos y sólo firmó como balance ofensivo algún centro peligroso al área de Parreño. El De-



Lucas Pérez fue protagonista en la victoria deportivista.

*<u>acydleonesa</u>* 

0

portivo se afianza como líder tras una racha espectacular de doce victorias y dos empates.

Así lo vivió Idiakez, el técnico deportivista: "Ves

Riazor y es imposible no emocionarse. Agradecidos por el calor y cómo nos acompañan en los momentos buenos y los

#### RAYO MAJADAHONDA

Cerro del Espino

0

Camacho #42' → 77 Pipi Nakai, Kike Hermoso, Joao, Ro Abajas 24 68; Arnedo → 77 Cortés, Reguera; Navarro, Sergi García → 62' Samu Expósito 92. Alberto Fernández 370; Rubén Enri → 69' Diego Ceballos.

Entrenador: Armando de la Morena TARAZONA: Salvi Carrasco: San Emeterio, Manu Pedre, Marc Trilles, Kortazar, Mounir, Liberto → 71' Areso, Alex Gil \$37 → 65' Guille Alonso, Keita, Andreu Guiu 80 → 85' Fer Cano; Christian Dieste → 71' Cubillas.

#### menos buenos". .

**TARAZONA** 

RAYO MAJADAHONDA: Dani; Sergio

Entrenador: Manuel Jesús Casas 'Molo' Árbitro: Ávalos Martos (catalán)

#### **GRUPO II**

#### **ANTEQUERA**

Nuevo Mirador

ALGECIRAS: Lucho García 96, Tomás Sánchez → 68' Dani Merchán ■93', Sergio Santos = 54' → 83' Rafa Roldán 85, Yac Diori, Juan Rodriguez, Montes, Mario García 21', Iván Turrillo 38', Diego Esteban → 59' López Pinto, Zequi → 83' Pimienta y Cueto → 68' Milosevic. Entrenador: Lolo Escobar #94

ANTEQUERA: Iván Moreno 95', David Rodriguez, Lautaro, Mena ■ 42' → 69' Nacho País, Luismi Redondo €22' → 86' Prats, Fomeyem, Ale García, Destiny 21 → 63' Ale Marin 889', Sousa, Luismi Gutiérrez → 86' Txus = 97 y Fermín. Entrenador: Javier Medina

Arbitro: Manrique Antequera (andaluz). Goles: 0-119' Ale García. 0-234' Destiny. 0-3 48' Luismi Gutiérrez. 1-3 52' Zequi. 2-3 69' López Pinto.

El Algeciras de Lolo Escobar encajó su cuarta derrota consecutiva en un partido de locura donde los albirrojos regalaron goles, acabaron con diez y rozaron el empate en el último suspiro. .

#### SANLUQUEÑO

RECREATIVO

3

El Palmar ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Samu Pérez, Coke Andújar -> 80° Alejandro Cortijo, Fer Román, Joan Rojas, Viti, Joaquin, Luis Vacas → 80' Zelu, Guti → 80' Nacho Ramón, Zaca → 72' Pablo Carbonell, Airam Cabrera → 63' Martin Calderón y Mwepu.

Entrenador: Abel Segovia

RECREATIVO: Rubén Gálvez: Antonito → 82' Sergio Diez, Alberto Trapero 5 → 72' Álvaro Bustos, Rubén Serrano #90', Rahim ■90', Josiel Núñez 81', David Del Pozo \$95' → 82' Pablo Caballero, Luis Alcalde -> 72' Gorka Iturraspe, Antonio Dominguez -> 60' Miguelete, De La Rosa 79 y Caye Quintana 8 41

Entrenador: Abel Gómez

Arbitro: Expósito Jaramillo (andaluz). Gol: 1-014' Joaquin.

Una nueva oportunidad perdida. El Recreativo, en un partido gris, se dejó tres puntos de oro y se le complica la pelea por la quinta plaza. Al Sanluqueño le valió un gol en la primera parte de Joaquín.

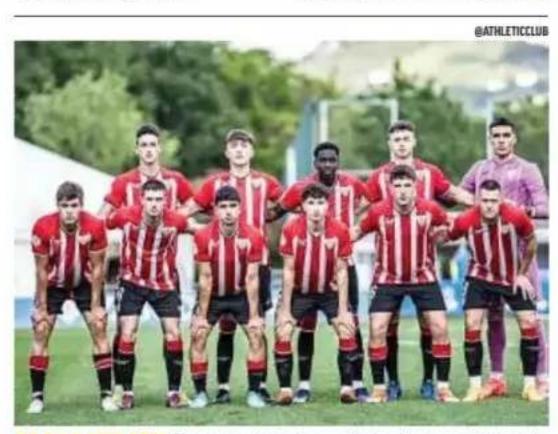

BILBAO ATHLETIC El equipo dirigido por Carlos Gurpegui jugará la próxima temporada en Primera Federación tras una travectoria fantástica, con 23 victorias en 32 partidos y solo dos derrotas.

#### SABADELL CORNELLÀ

Nova Creu Alta

0

SABADELL: Ortolá: Jordi Calavera -> 56' Vladys Kopotun, Jonan Amelibia 52', Pau Resta, Pujol → 71' Toni Herrero; Astals, Marc Domènech, Moyano, David Soto → 71' Marru; Abde 45' y Marcos Baselga → B8' Manel.

Entrenador: Oscar Cano

CORNELLA: Rubén Miño; Robert Simón → 68' Luisao, Andreu, Kike Rios, Eudald → 48' José Mas; Toni Arranz, Caballero, Armando; Teddy, Gonpi → 84' Canario y Marc Tenas → 68' Vilaplana.

Entrenador: Gonzalo Riutort

Árbitro: Velasco Arbaiza (vasco). Goles: 0-116' Toni Arranz 1-139' Marc Domenech 2-191' Vladys Kopotun

#### **TERUEL** SESTAO RIVER

1

TERUEL: Taliby, Julen, Cabetas, Guillem Naranjo → 72' Antonio Gabarre #81, Borja Martínez, Nacho Castillo, Víctor Sanchis → 64' David Aparicio, Ismael Sierra 15 -> 46' Francisco Carmona, Facu #69 → 78' Arnau Gaixas, Pascual y Jorge Alastuey → 46' Boria Romero. Entrenador: Raúl Jardiel

SESTAO RIVER: Sergi Puig, Carbonell, Gaizka, Jaso → 72' Mirapeix, Aranzabe → 62' Armando Corbalán ■69', Garai → 72' Ibai Sanz ■90', Cabo, Leandro, Gete → 62' Kaxe, Guruzeta y Etxeberria. Entrenador: Aitor Calle

Árbitro: Ortega Herrera (valenciano) Gol: 1-0 32' Victor Sanchis





consigue con MARCA

EXCLUSION TEMS

#### UN **VIAJE APASIONANTE** ALREDEDOR DE LOS 5 CONTINENTES



## MONEDAS &BILLETES \* \* \* DEL MUNDO \* \* \*

SÁBADO 27
Billete de Camboya
[100 rieles]

5,95€

Descubre las monedas y billetes más curiosos y colecciónalos en sus tarjetas numismáticas

Utiliza el código QR que encontrarás en el dorso de cada tarjeta numismática para acceder a la web de tu colección.

Registrate para acceder a contenidos exclusivos y descargar tus fascículos..



Descarga tu fascículo y descubre más en: www.theworldcoins.com





Uno de los animales considerado sagrado en Camboya, el buey, protagoniza este billete de la penúltima serie emitida por el Banco Nacional de Camboya antes del régimen de Pol Pot

#### **ENTREGA 32**

Tarjeta nunimástica +

10 peniques / 1 penique \_ IRLANDA

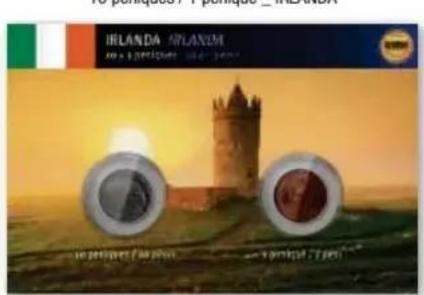

#### **ENTREGA 33**

Tarjeta nunimástica +
5.000.000 de dinares \_ YUGOSLAVIA



#### **ENTREGA 34**

Tarjeta nunimástica +

1 tólar / 100 stotinov\_ ESLOVENIA

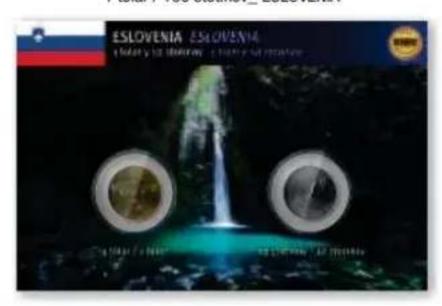





# POPSOIO STREET

# Ahora, los domingos con EL#MUNDO los damos todo!



**EL MUNDO**, la **información más completa** con las mejores **firmas de Opinión**: Joaquín Manso, Arcadi Espada, Emilia Landaluce, Antonio Lucas...

Actualidad Económica, el mejor análisis de la mano de expertos tales como Francisco Pascual, Luis Garicano o Rafael Doménech y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento.

Todo por sólo 4€



También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# TODO EL DEPORTE AL ALCANCE DE TU MANO

Con la APP de MARCA te lo ponemos en bandeja



#### ¡Vive todo el deporte en directo!



**RESULTADOS Y** CLASIFICACIONES



ÚLTIMA HORA



**AGENDA TV** 



**NOTIFICACIONES PERSONALIZADAS DE TU EQUIPO** 



**MODO OSCURO** 





¡Descárgate ya la APP!



Apple Store Google Play







CONOCE TODAS LAS NOVEDADES DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Y MANTÉN TU PASIÓN SIEMPRE A PUNTO.





COCHES



мотоѕ



TRÁFICO



**TECNOLOGÍA** 



INDUSTRIA



SALONES



COMPARADOR

>>>> marcacoches.com

# Movistar es de 'playoffs'

#### **YA ESTÁ ENTRE LOS OCHO PRIMEROS**

Se coloca a cuatro puntos del Barça, al que recibe el sábado en el Jorge Garbajosa

JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ

MADRID

Jornada redonda para Movistar Inter, que se impuso 3-6 a Osasuna Magna y que matemáticamente ya es equipo de *playoffs*. Además, aprovechó la derrota del viernes del Barça para ponerse a cuatro puntos de los de Jesús Velasco, a los que reciben el sábado en el Jorge Garbajosa (20:00).

Un autogol de Leo Café equilibró el tanto de su compañero Tony. Cecilio y Raúl Gómez propiciaron que los de Alberto Riquer se fueran al descanso con ventaja (1-3). En la reanudación, Tony redujo la diferencia, que amplió Pablo Ordóñez. Volvió a recortar Juninho, pero Cecilio y Raya, que reaparecía, establecieron el definitivo 3-6.

#### TABLAS EN CÓRDOBA

Por contra, Jimbee Cartagena no pudo recortar diferencias con el Barcelona, al no pasar del empate (2-2) en Vistalegre, ante Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Abrió el marcador Zequi, remontaron Javi Mínguez y Mellado; estableciendo Pulinho el 2-2 definitivo.

#### **EMPATE EN EL DERBI**

Eloy Rojas, a 40 segundos puso el 1-1 en el derbi de Ciudad Real entre Viña Albali Valdepeñas y Quesos



Jari Korpela, Terry Prestjord, Tomas Drahovsky, Jesús Herrero y Fits celebran el triunfo de Movistar.

El Hidalgo Manzanares en el Virgen de la Cabeza. Un partido en el que el meta visitante, Antonio Navarro, fue determinante con 20 paradas, además de su compañero Daniel, que había hecho el 0-1 en el minuto 33.

#### **NOIA SIGUE FIRME**

Nueva victoria de los de Manu Cossío que, en una jornada en la que los de abajo (ATP Iluminación Tudelano y Real Betis) ganaron no podían dejar pasar su oportunidad y lo hicieron con un 4-3 ante Industrias Santa Coloma, con goles de David Pazos (2), Edu Jabá y Lluc, mientras que por los colomenses marcaron Nil, David Peñá y Marc Tolrà.

#### TRIUNFO TUDELANO

ATP Iluminación Tudelano deja al borde del descenso a Family Cash Alzira, tras ganar 2-4, con tantos de Carlos y Rafa Usín para los alcireños; Nacho Gómez, Carlos Bartolomé y Lucas Tripodi (2) para los tudelanos.

#### **IGUALDAD EN PEÑÍSCOLA**

Un autogol de David Pérez puso el 2-2 entre Servigroup Peñíscola y Jaén Paraíso Interior. Se adelantó para los jiennenses César, le dieron la vuelta Juanqui y Paniagua antes de ese autogol que deja casi sin opciones de playoff a los de Valladales.

#### FÜTBOL SALA PRIMERA DIVISION

| JURNADA (27)                                |      |
|---------------------------------------------|------|
| F. C. Barcelona - Real Betis Futsal         | 2-4  |
| Servigroup Peñiscola - Jaén Paraiso Int.    | 2-2  |
| Viña Albali Vald - O. El Hidalgo Manzanares | 14   |
| Noia Portus Apostoli - Ind. Santa Coloma    | 4-3  |
| Family Cash Alzira - ATP II. Tudelano       | 2-4  |
| Osasuna Magna - Movistar Inter              | 3-6  |
| Córdoba Pat. Hum Jimbee Cartagena           | 2-2  |
| CIDoso Murris - Mallores Dalma E - May 1    | 0.00 |

|    | Equipo            | P105 | - 1 | G: | Ė  | P  | GF  | GE  |
|----|-------------------|------|-----|----|----|----|-----|-----|
| 1  |                   | 54   | 27  | 17 | 3  | 7  | 91  | 74  |
| 2  | ElPozo Murcia     | 51   | 26  | 15 | 6  | 5  | 100 | 66  |
| 3  | Movistar Inter    | 50   | 27  | 15 | 5  | 7  | 103 | 68  |
| 4  | Jaén Paraiso I.   | 48   | 27  | 15 | 3  | 9  | 87  | 65  |
| 5  | Mallorca Palma    | 46   | 26  | 15 | 1  | 10 | 98  | 87  |
| 6  | Jimbee Cartag.    | 45   | 27  | 12 | 9  | 6  | 81  | 73  |
| 7  | Q. Manzanares     | 42   | 27  | 12 | 6  | 9  | 95  | 90  |
| 8  | Viña Albali Vald. | 39   | 27  | 10 | 9  | 8  | 89  | 81  |
| 9  | Jaén Paraiso Int. | 38   | 27  | П  | 5  | 11 | 93  | 92  |
| 10 | Serv. Peñiscola   | 32   | 27  | 8  | 8  | 11 | 100 | 95  |
| 11 | Osasuna Magna     | 31   | 27  | 8  | 7. | 12 | 71  | 83  |
| 12 | Córdoba Pat. H.   | 31   | 27  | 9  | 4  | 14 | 75  | 89  |
| 13 | Noia Portus Ap.   | 27   | 27  | 8  | 3  | 16 | 87  | 100 |
| 14 | ATP II. Tudelano  | 24   | 27  | 5  | 9  | 13 | 71  | 87  |
| 15 | Real Betis Futsal | 24   | 27  | 7  | 3  | 17 | 70  | 117 |
| 16 | Fam Cash Alzira   | 20   | 27  | 5  | 5  | 17 | 56  | 100 |

#### **676 DÍAS DESPUÉS**

#### WANAPIX SALA 10 ZARAGOZA ASCIENDE

Los maños ascendieron 676 días después goleando al segundo, CD Antequera (7-2), con goles de Rivera, Ibarra (2), Adri Ortega, Carlos García, Iván Bernad, Óscar Andreu; Nando Gómez y Alvarito.







Los jugadores del Manchester City celebran el gol de Bernardo Silva (29).

## Y al tercer día... Bernardo resucitó

#### PASARON A LA FINAL DE FA CUP TRAS GANAR AL CHELSEA

El luso se redimió de su fallo ante el Madrid anotando el 1-0 en el 83' • El Chelsea y Jackson perdonaron • Guardiola 'rajó' del calendario

#### MANCHESTER CITY

CHELSEA Wembley Stadium

90.000 espectadores

MANCHESTER CITY (1-3-4-2-1) Ortega |
Walker, Akanji, Aké | Stones → 46' Dias,
Rodri | Foden ■ 83', Bernardo Silva, De
Bruyne ■ 86', Grealish → 66' Doku | y Julián
Álvarez ■ 58' → 88' Bobb.

Entrenador Pep Guardiola

CHELSEA (1-4-2-3-1) Petrovic 8

CHELSEA (1-4-2-3-1) Petrovic ■ 83 | Malo Gusto → 79' Disasi, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella → 88' Chilwell | Enzo Fernández ■ 86 → 88' Sterling, Caicedo ■ 45' | Palmer, Gallagher, Madueke → 79' Mudryk | Jackson. Entrenador Mauricio Pochettino

Goles 1-0 83' Bernardo Silva. Arbitro: Michael Oliver.

#### IRATI PRAT

Un solitario gol de Bernardo Silva en el minuto 83 metió al Manchester City en la final de la FA Cup 2023-24. El vigente campeón, a un partido de repetir título en Wembley. Los de Pep Guardiola se recuperan de la eliminación europea y demostraron saber sufrir ante un Chelsea que perdonó demasiado... y lo acabó pagando.

Sin Haaland por lesión y con la necesidad de levantarse para olvidar la eliminación en Champions ante el Real Madrid. Así acudía el City a Wembley. Cansado, además, tras el esfuerzo del duelo con el Real Madrid. Guardiola se quejó en el post partido: "Es inaceptable jugar hoy. No entiendo cómo hemos sobrevivido".

El Chelsea cuajó un gran encuentro, pero se topó con la falta de acierto de Nico Jackson. Chocó con Ortega una y otra vez, perdonando el 0-1 para los blues y dando vida a un City algo

allá de De Bruyne.
Cole Palmer, que
venía de anotar cuatro goles ante el Everton, se lució ante sus
ex. Protagonizó un

descafeinado más

29

PARTIDOS SIN PERDER del City; la racha más larga de su historia. control de cine para orientar la pelota y disparar sobre el arco sky blue. Salvó Ortega... otra vez.

#### IDOS EL CHELSEA PERDONÓ

La segunda parte, sin cambios, empezaba con otro aviso de Nico Jackson. Doble, esta vez. Dos remates desde dentro del área

#### ANTE EL COVENTRY, DE SEGUNDA

#### EL UNITED **BUSCA LA FINAL CON CASEMIRO** DE CENTRAL

Sólo el Coventry City, de Segunda división, puede impedir que veamos un derbi de Mánchester en la final de la FA Cup. El United se jugará el pase hoy en Wembley (DAZN, 16.30)... ijicon Casemiro de central!!! Las ausencias de Varane, Lisandro, Evans, Lindelof y Kambwala podrían obligar a Ten Hag a retrasar al madridista al eje de la zaga. que no acabaron en gol. Perdonaba. En el minuto 52, mientras, llegaba el primer disparo a puerta del Manchester City: Petrovic respondía a Foden con una buena mano abajo.

Pochettino se volvía loco con una acción que bien pudo ser penalti por manos de Grealish tras una falta lanzada por Palmer. El VAR no vio necesaria la revisión. El partido estaba roto y los espacios aparecían por doquier. El Chelsea desperdiciaba contragolpe tras contragolpe mientras que Doku, otra vez, reactivaba a los de Mánchester.

Petrovic salvó una vez...
no dos. Tras una acción made in Belgium entre
Doku y De Bruyne, Bernardo Silva apareció al segundo palo para anotar el
0-1. Fue su forma de redimirse del penalti fallado
ante el Madrid.

Ahí acabó el partido. El Chelsea apenas tuvo un par de posibilidades de presionar a un acertado Ortega: un contragolpe en el que Chilwell tomó la decisión posible y una falta lateral que Mudryk mandó a saque de banda.

Los cityzens ya están en la final de la FA Cup, que será también en Wembley el próximo 25 de mayo. Esperan rival: el sorprendente Coventry City, de Championship., o derbi por todo lo alto frente al Manchester United.

#### NGLATERRA PREMIER LEAGUE

SULTATUS

Town-Brentford 1

123

24 y 45; Proteck 62, Peter 64; Schade 863

Sheffield Utd-Burnley 1-4 Fulham-Liverpool (Hamer 52') (Forum Larsen 38', Assignon 40'. Tottenham-Man. Cit Foster 58'. Godmundsson 71') (Martes, Dam, 20.00) Wolverhampton-Arsenal 0-2 Brighton-Chelsea (Fressard 45'. Ottegaard 95') (Mercules, Dam, 20.4 Everton-Nottingham Forest Man. United-Newca

(Hoy, Diazo, 1430)

Aston Villa-Bournemouth (Hay, Dam, 16.00) Crystal Palace-West Ham (Hay, Dam, 16.00) Fulham-Liverpool (Hay, Dam, 17.20) Tottenham-Man, City (Martes, Dam, 20.01) Brighton-Cheisea (Microles, Dam, 20.45) Man, United-Newcastle (Microles, Dam, 20.00)

#### MÁXIMOS GOLEADORES

Haaland (MCI) y Palmer (CHE) 20; Watkins (AVI) 19.

|    | Equipo         | Ptos. | 1  | 6  | E  | P  | CF. | GC  |
|----|----------------|-------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1  | Arsenal        | 74    | 33 | 23 | 5  | 5  | 77  | 26  |
| 2  | Man. City      | 73    | 32 | 22 | 7  | 3  | 76  | 32  |
| 3  | Liverpool      | 71    | 32 | 21 | 8  | 3  | 72  | 31  |
| 4  | Aston Villa    | 63    | 33 | 19 | 6  | 8  | 68  | 49  |
| 5  | Tottenham H.   | 60    | 32 | 18 | 6  | 8  | 65  | 49  |
| 6  | Newcastle Utd. | 50    | 32 | 15 | 5  | 12 | 69  | 52  |
| 7  | Man. United    | 50    | 32 | 15 | 5  | 12 | 47  | 48  |
| 8  | West Ham Utd.  | 48    | 33 | 13 | 9  | 11 | 52  | 58  |
| 9  | Cheisea        | 47    | 31 | 13 | В  | 10 | 61  | 52  |
| 10 | Brighton       | 44    | 32 | 11 | 11 | 10 | 52  | -50 |
| Ħ  | Wolverhampton  | 43    | 33 | 12 | 7  | 14 | 46  | 53  |
| 12 | Fulham         | 42    | 33 | 12 | 6  | 15 | 49  | 51  |
| 13 | Bournemouth    | 42    | 32 | 11 | 9  | 12 | 47  | 57  |
| 14 | Brentford      | 35    | 34 | 9  | 8  | 17 | 52  | 59  |
| 15 | Crystal Palace | 33    | 32 | 8  | 9  | 15 | 37  | 54  |
| 16 | Everton        | 27    | 32 | 9  | 8  | 15 | 32  | 48  |
| 17 | Nottingham F.  | 26    | 33 | 7  | 9  | 17 | 42  | 58  |
| 18 | Luton Town     | 25    | 34 | 6  | 7  | 21 | 47  | 75  |
| 19 | Burnley        | 23    | 34 | 5  | 8  | 21 | 37  | 69  |
| 20 | Sheffield Utd. | 16    | 33 | 3  | 7  | 23 | 31  | 88  |

#### El Arsenal recupera el primer puesto

PREMIER Derrota a los Wolves (0-2) con goles de Trossard y Odegaard

#### CARLOS SERRANO

Inaceptable

No sé cómo

sobrevivido.

entiendo"

GUARDIOLA

MANCHESTER CITY

TÉCNICO DEL

Lo más

es que

hay que

sacar lo

positivo"

MAURICIO

TÉCNICO DEL

CHELSEA

POCHETTINO

importante

competimos,

jugar hoy.

hemos

No lo

El Arsenal vuelve a ser líder de la Premier, aunque sea de forma temporal. La victoria por 0-2 ante el Wolverhampton le permite aventajar en un punto al City y en dos al Liverpool. Ambos, eso sí, tienen un partido pendiente.

Fue un triunfo sufrido.
Entre el palo y David Raya
evitaron que Joao Gomes
marcara el 1-0 en el 30'.
Respondió Trossard con
un golazo espectacular
justo antes del descanso y
sentenció Odegaard en el
94'. El noruego culminó
una contra de Rice.

Los gunners siguen intratables a domicilio: acumulan seis partidos sin encajar goles.

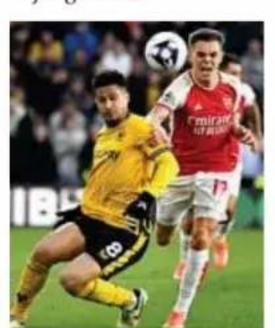

Joan Gomes y Trossard.

LAPRESSE

# "He sido atacado, vilipendiado, ninguneado...'

#### LUIS ENRIQUE SACA PECHO TRAS ELIMINAR AL BARCELONA

El técnico del PSG contestó a sus críticos: "Que sigan. Ladran, luego cabalgamos" • Destacó que siguen peleando por ganar cuatro títulos



Luis Enrique (53).

#### ALBERTO RUBIO

La victoria sobre el Barcelona (1-4) —remontada incluida— permite a Luis Enrique sacar pecho. El entrenador del Paris Saint-Germain aprovechó la clasificación para semifinales de la Champions League para pasar factura a sus críticos.

"Muy poco, no. Nada. Cero. Cero. Leo cero. Yo llevo más de 10 años, 12. de entrenador siendo atacado, vilipendiado,

ninguneado... Me va el ritmo, el cachondeo... Me encanta. Que sigan. Ladran, luego cabalgamos", aseguró Lucho en la previa del partido de esta noche ante el

Olympique Lyon (Eurosport 2, 21.00 h). El exseleccionador español puso en valor el curso del PSG: "Cuando fui presentado dije que queríamos luchar hasta el final. Queda mes y medio

y estamos muy bien colo-

cados para pelearlo". Y tanto. Está en condiciones de firmar un póker inédito en Francia. Ganó la Supercopa frente al Toulouse (2-0), marcha líder de la Ligue 1 con 10 puntos de ventaja, se enfrentará al OL en la final de Copa y al Dortmund en semis de Champions.

"Antes debemos eliminar al equipo que acabó primero en nuestro grupo", señaló cuando le pre-

guntaron si prefería a Real Madrid o Bayern en un hipotética final.

#### **APERITIVO PARA LA COPA**

El duelo con el Lyon servirá de antesala de la final de Copa. "Las finales son distintas, pero será un buen test para ver cómo estamos ante el que ha sido el mejor equipo de la Liga en las 10 últimas jornadas", destacó Luis Enrique.

#### FRANCIA LIGUE 1 RESULTADOS

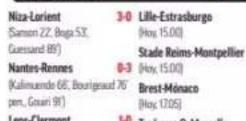

Brest-Monaco Lens-Clermont 1-0 Toulouse-O. Marsella Sotoca part. 33 Hoy, 19.00] Le Havre-Metz PSG-0. Lyon Hey, 13.00 (Hoy, Eurosport2, 21.00)

#### **MÁXIMOS GOLEADORES**

CLASIFICACIÓN

Mbappė (PSG) 24; J. David (LIL) 16; Lacazette (LYO) 15: Aubameyang [MAR] 12: Ben Yedder (MON)\_ 11.

|    | Equipo      | Ptos. | - 1 | 6  | £  | P  | GE | GC |
|----|-------------|-------|-----|----|----|----|----|----|
| 1  | PSG         | 63    | 28  | 18 | 9  | 1  | 65 | 24 |
| 2  | Brest       | 53    | 29  | 15 | 8  | 6  | 44 | 27 |
| 3  | Mónaco      | 52    | 28  | 15 | 7  | 6  | 53 | 38 |
| 4  | Lille       | 49    | 28  | 13 | 10 | 5  | 42 | 25 |
| 5  | Niza        | 47    | 29  | 13 | 8  | 8  | 31 | 22 |
| 8  | Lens        | 46    | 30  | 13 | 7  | 10 | 39 | 32 |
| 7  | Rennes      | 42    | 30  | 11 | 9  | 10 | 44 | 36 |
| 8  | O. Lyon     | 41    | 29  | 12 | 5  | 12 | 38 | 45 |
| 9  | Reims       | 40    | 29  | 11 | 7  | 11 | 36 | 39 |
| 10 | O. Marsella | 39    | 28  | 10 | 9  | 9  | 41 | 33 |
| 11 | Toulouse    | 36    | 29  | 9  | 9  | 11 | 34 | 37 |
| 12 | Estrasburgo | 36    | 29  | 9  | 9  | 11 | 33 | 40 |
| 13 | Montpellier | 33    | 29  | 8  | 10 | 11 | 36 | 41 |
| 14 | Nantes      | 31    | 30  | 9  | 4  | 17 | 28 | 48 |
| 15 | Le Havre    | 28    | 29  | 6  | 10 | 13 | 27 | 37 |
| 16 | Metz        | 26    | 29  | 7  | 5  | 17 | 30 | 49 |
| 17 | Lorient     | 26    | 29  | 6  | 8  | 15 | 35 | 55 |
| 18 | Clermont    | 22    | 30  | 4  | 10 | 16 | 21 | 49 |

#### **EN BREVES**

#### **EREDIVISIE 18 PUNTOS DE** SANCIÓN AL VITESSE

Los de Arnhem descienden por primera vez en 35 años tras sufrir una durísima sanción por no conseguir su licencia.

#### **ARABIA SAUDÍ AL ITTIHAD GANA CON UN GOL EN EL 96'**

Los de Benzema ganaron al colista Al Hazem (2-3) en los últimos minutos de partido. Karim ni marcó... ni asistió.

#### SERIE A **EL UDINESE-ROMA** SERÁ ESTE JUEVES

Los 18 minutos restantes del partido suspendido por el problema de salud de Ndicka serán este jueves a las 20.00h.

#### **COPA ARGENTINA RIVER Y BOCA, CARA** A CARA EN CUARTOS

Nueva edición del Superclásico (hoy, 20.30h.) en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por un puesto en 'semis'.

#### ITALIA SERIE A RESULTADOS

Genoa-Lazio (Luis Alberto 67) Cagliari-Juventus Gartano ses; 30". Yerry Mina pen. 367

Sassuale-Lecce

CLASIFICACIÓN

(Hoy, 12:30)

2-2 Salernitana-Fiorentina (Mahovic 61: Dossma p.p. 87) Empoli-Nápoles Ecopola 933

Monza-Atalanta (Hoy, MLC, 20.45) 1-0 Roma-Bolonia (Mail, MLC 20.45)

0-1 Torino-Fresingne

(Hoy, 15.00)

#### **MÁXIMOS GOLEADORES**

Lautaro (INT) 23; Viahovic (JUV) 16; Giroud (MIL) 13..

| _  | Equipo        | Ptos. | - 1 | 0   | E  | P  | GF | GC |
|----|---------------|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 1  | Inter Milán   | 83    | 32  | 26  | 5  | 1  | 77 | 17 |
| 2  | Milan         | 69    | 32  | 21  | 6  | 5  | 63 | 37 |
| 3  | Juventus      | 64    | 33  | 18  | 10 | 5  | 47 | 26 |
| 4  | Bolonia       | 59    | 32  | 15  | 11 | 5  | 45 | 25 |
| 5  | Roma          | 55    | 31  | 15  | 7  | 8  | 56 | 35 |
| 6  | Lazio         | 52    | 33  | 16  | 4  | 13 | 42 | 35 |
| 7  | Atalanta      | 51    | 31  | 15  | 6  | 10 | 57 | 36 |
| 8  | Nāpoles       | 49    | 33  | 13  | 10 | 10 | 50 | 41 |
| 9  | Torino        | 45    | 32  | 11  | 12 | 9  | 31 | 29 |
| 10 | Fiorentina    | 44    | 31  | 12  | 8  | 11 | 43 | 36 |
| 11 | Monza         | 43    | 32  | -11 | 10 | 11 | 34 | 41 |
| 12 | Genoa         | 39    | 33  | 9   | 12 | 12 | 35 | 40 |
| 13 | Lecce         | 32    | 32  | 7   | 11 | 14 | 27 | 48 |
| 14 | Cagliari      | 32    | 33  | 7   | 11 | 15 | 36 | 56 |
| 15 | Hellas Verona | 31    | 33  | 7   | 10 | 16 | 31 | 44 |
| 16 | Empoli        | 31    | 33  | 8   | 7  | 18 | 26 | 48 |
| 17 | Udinese       | 28    | 32  | 4   | 16 | 12 | 30 | 48 |
| 18 | Frosinone     | 27    | 32  | 6   | 9  | 17 | 40 | 63 |
| 19 | Sassuolo      | 26    | 32  | 6   | 8  | 18 | 39 | 62 |
| 20 | Salemitana    | 15    | 32  | 2   | 9  | 21 | 26 | 68 |

#### SERIE A

#### **EL NÁPOLES SE EMPEÑA EN NO IR A LA CHAMPIONS**

Es octavo a seis puntos de la Roma... con dos partidos más. El (aún) vigente campeón suma 31 puntos menos que hace un año.

#### **ALEMANIA BUNDESLIGA** RESULTADOS

Eint. Frankfurt-Augsburge 3-1 Heidenheim-RB Leipzig 1-2 (Dnebi 55; Ekitike 61' Marmoush (Dovedan 69') Sesko 42, Openda 85) (Rubin Vargos 131) Union Berlin-Bayern Wolfsburge-Bochum 1-0 (Verteisen 90) (Goretzka 29', Kane 45', Müller Wind 431

Colonia-Darmstadt 0-2 53 y 66; Tel 617 Werder Bremen-Stuttgart Klaser 57, Wheimson 901 Hoffenheim-Gladbach' 43 (Hov. MLC, 15.30) Westerst 36: Primel Sill Kabak B. Dortmund-B. Leverkusen Hoy, MLC, 1730) Friburgo-Mainz [Hack 39, 76' y 89] (Hoy, 19.30)

#### MÁXIMOS GOLEADORES Kane (BAY) 33; Guirassy (STU) 25; Openda (LEI) 23.

| U  | LASIFICACIÓN     | ١     |     |    |    |    |    |   |
|----|------------------|-------|-----|----|----|----|----|---|
|    | Equipo           | Ptos. | . 3 | 6  | E  | P  | GF | 6 |
| 1  | B. Leverkusen    | 79    | 29  | 25 | 4  | 0  | 74 | 1 |
| 2  | Bayern Münich    | 66    | 30  | 21 | 3  | 6  | 87 | 3 |
| 3  | Stuttgart        | 63    | 29  | 20 | 3  | 6  | 67 | 3 |
| 4  | Leipzig          | 59    | 30  | 18 | 5  | 7  | 69 | 3 |
| 5  | B. Dortmund      | 56    | 29  | 16 | 8  | 5  | 57 | 3 |
| 6  | Eintracht Franci | 45    | 30  | 11 | 12 | 7  | 46 | 4 |
| 7  | Augsburgo        | 39    | 30  | 10 | 9  | 11 | 48 | A |
| 8  | Hoffenheim       | 39    | 30  | 11 | 6  | 13 | 53 | 6 |
| 9  | Friburgo         | 39    | 29  | 11 | 6  | 12 | 41 | 5 |
| 10 | Heidenheim       | 34    | 30  | 8  | 10 | 12 | 43 | 5 |
| 11 | Borussia MG      | 31    | 30  | 7  | 10 | 13 | 53 | 6 |
| 12 | Werder Bremen    | 31    | 29  | 8  | 7  | 14 | 36 | 4 |
| 13 | Wolfsburgo       | 31    | 30  | 8  | 7  | 15 | 35 | 5 |
| 14 | Unión Berlin     | 29    | 30  | 8  | 5  | 17 | 26 | 5 |
| 15 | Bochum           | 27    | 30  | 5  | 12 | 13 | 34 | 6 |
| 16 | Mainz 05         | 26    | 29  | 5  | 11 | 13 | 30 | 4 |
| 17 | Colonia          | 22    | 30  | 4  | 10 | 16 | 23 | 5 |
| 18 | Darmstadt        | 17    | 30  | 3  | 8  | 19 | 30 | 7 |

#### BUNDESLIGA

#### **PASO DE GIGANTE DEL RB LEIPZIG**

En Alemania irán cinco a Champions, al 99%, y los 'toros', cuartos, aventajan en 14 puntos al sexto.

#### **FUERA DE JUEGO** Juan de Dios Crespo

#### LIGA MUNDIAL

o es la Superliga, ni la Copa del mundo de clubes de FIFA, sino algo que parecía que se había quedado en los rincones legales, pero que acaba de saltar, de nuevo, al terreno de juego. Se ha llegado a un acuerdo entre la FIFA y la empresa estadounidense Relevent Sports, promotora de deportes.

Esta había demandado en Estados Unidos a la FIFA y a la US Soccer, por impedir que el mercado norteamericano pudiera recibir partidos oficiales de ligas extranjeras. Y ello, a raíz de la negativa de que el FC Barcelona y el Girona jugaran un encuentro de nuestra Liga en Miami, allá por el 2018.

Este acuerdo ha puesto ya los dientes largos a los equipos de la Premier, que tienen multitud de seguidores en aquel país y que aprecia una forma de ingresos que le permita crecer, más

aún. Con ese acuerdo, la FIFA va a cambiar su polí-ACUERDO HA tica legal de impedir este tipo de encuentros, posi-PUESTO YA blemente empujada por el LOS DIENTES LARGOS A LOS pleito en marcha y, también, por el futuro mundial. **EQUIPOS DE** Tener a los EE. UU. como LA PREMIER

la sede principal del Mundial, además de haber trasladado a parte de la administración de FIFA a Miami, también ha debido pesar en esa entente cordial. Pero una cosa es que te lo permita el organismo rector del fútbol y otra que las ligas lo quie-

ran, o alguien desee impedirlo. Parece que siempre se olvidan estas grandes entidades de los aficionados y los que, como yo, tenemos un pase anual de un club, ¿qué haremos si un partido que debía jugarse en nuestro estadio, pasara a hacerlo en Miami, Los Ángeles o Nueva York? Pues que el socio que haya abonado su pase querrá tener derecho a ello y, a no ser que le paguen el billete y el hotel, pues podría quejarse, incluso legalmente.

O bien, se puede, como se hace en algunos pases donde se indica que la semifinal de la Copa del Rey no se incluye en esos, que "el partido, si existiera, que tuviera que jugarse en el extranjero, queda excluido y, en su caso, se abonará la parte equivalente al socio-abonado". Esta podría ser la solución, pero, me pregunta, ¿y si empieza a gustar más esos partidos de las ligas locales a países y aficionados extranjeros, y reportan más beneficios económicos a los clubes? Se tendría entonces que revisar todo el concepto del abonado y el interés local podría ir perdiéndose a favor del dinero.

No estamos aún ahí, pero las cosas pueden ir más deprisa de lo que uno piensa, aunque de momento parece deporte-ficción. Mientras llegan o no las "ligas mundializadas", les recomiendo el último libro de Joël Dicker, "Un animal salvaje", donde las tramas ya parecen tan extrañas como estas ligas que parecen esperarnos en el futuro. Disfrútenlo y cuidense. •

#### Fútbol ) Women's Champions League (semifinales) ) Barcelona 0-1 Chelsea



Aitana Bonmatí (26) se lamenta de una ocasión fallada en el partido ante el Chelsea disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

# Contra las cuerdas

#### EL CHELSEA ANULA AL BARCELONA Y SE LLEVA LA VICTORIA DE SU VISITA AL OLÍMPICO

Un gol de Cuthbert pone la semifinal de cara para las inglesas • Mayra, la ex del Levante, fue una pesadilla para las azulgrana • El VAR anuló un penalti a favor del Barça • Stamford Bridge decidirá



Chelsea dio el sorpasso ante el Barcelona (0-1) en un estadio Olímpico Lluís Companys que contó con 36.428 espectadores en la grada. Un gol de Cuthbert en la primera parte hizo justicia a un partido en el que las azulgrana ofrecieron su versión más gris, una imagen que tendrán que mejorar -- y mucho-si quieren voltear al eliminatoria en Londres.

El primer cuarto de hora del partido tuvo tinte local con continuas llegadas por los costados. Cuando el Chelsea encontró su sitio y anuló la zona de creación del equipo de Giráldez, logró generar peligro en campo contrario guiadas por

| BARCELON<br>J. Giráldez |    | E Hayes **      |     |
|-------------------------|----|-----------------|-----|
| 13 Cata                 | *  | 24 Hampton      | **  |
| 22 Batlle               | -  | 12 Lawrence     | *   |
| → 8 Branze 63'          | *  | 7 Carter        | **  |
| 2 Paredes               | _  | 26 Buchanan     | **  |
| 23 Engen                | -  | 21 Charles      | *   |
| → 11 Alexia 63'         | *  | 19 Kaneryd      | **  |
| 16 Rolfö                | *  | 22 Cuthbert     | **  |
| 21 Walsh                | -  | 6 Nüsken        | **  |
| 14 Bonmatí              | ** | 8 Leupolz       | *   |
| 12 Guijarro             | *  | 35 Mayra        | *** |
| 10 Hansen               | *  | → 11 Reiten 92' | s/c |
| 7 Salma                 | _  | 10 James        | *   |
| 9 Mariona               | _  | → 9 Macario 73' | *   |
| → 30 Vicky 73'          | *  |                 |     |

36.428 esp. Arbitra: Stéphanie Frappart (Francia) \* Tarjetas: 79' Guijarro 83' Paredes Gol: 0-1 40' Cuthbert aprovecha una asistencia de Nüsken para deshacerse de la marca de Engen y superar a Cata con un derechazo.

**DISPAROS A** 

**PUERTA** 

del Barcelona

en todo el

partido

una Mayra, ex del Levante, que fue una pesadilla. Le costó mucho más de lo previsto y acostumbrado a un Barcelona que cerró el primer acto con sólo cuatro ocasiones de peligro y ni un solo remate a puerta.

El único que firmó el Chelsea, en cambio, acabó

en gol. Fue en el minuto 40 en una jugada en la que Mayra sacó petróleo de la presión, Nüsken fabricó su espacio dentro del área ante la pasividad defensiva y asistió para una Cuthbert que con un giro de cadera se deshizo de la marca de Engen y definió con la derecha para superar a Cata.

#### **POLÉMICA ARBITRAL**

La reanudación trajo pocos cambios en el planteamiento de ambos equipos. Sin embargo, el tiempo se paró cuando Frappart pitó penalti por manos de Buchanan a disparo de Guijarro, una decisión que acabó anulando el VAR por fuera de juego de Salma en la misma acción. Luego también hubo que revisar un posible penalti a Mayra por falta de Paredes, que cumplía 100 partidos con la elástica del Barcelona, pero la trencilla no advirtió infracción alguna.

#### **PRIMERA DERROTA DEL** BARCELONA EN 335 DIAS

El Barcelona

no perdía un partido desde que cayera an-

te el Madrid CFF (2-1) el pasado 21 de mayo de 2023 hace 335 días- en la última jornada liguera del curso pasado. Esta temporada sólo habían sido capaces de meterle mano' el Benfica en la Champions (4-4) y el Levante en la Liga F (1-1).

36.428

#### **ESPECTADORES**

hubo en las gradas del estadio Olímpico Lluís Companys

La colombiana tuvo la sentencia a un cuarto de hora para el final cuando ganó una carrera de 40 metros a las centrales del Barcelona, quebró a Guijarro dentro del área y definió alto desde el punto de penalti. Ni la entrada de Alexia, Bronze o Vicky cambió el sino de un partido que se consumió con diez minutos de añadido en los que el Barcelona fue incapaz, ni siquiera, de firmar un solo disparo entre los tres palos. Alexia, en la última jugada del encuentro, tuvo el empate en sus botas con un remate en el área pequeña, pero, como sus compañeras, no tuvo el día. •

#### Remontada épica del Lyon ante el PSG

LOCURA Las reinas de la Champions remontan un 0-2 en seis minutos



OL Stadium

**OLYMPIQUE LYONNAIS** Endler, Carpenter, Mbock Bathy → 53' Gilles, Renard, Bacha, Horan, Damaris, Dumoray, Diani #76. Becho → 58' Van de Donk, D. Cascarino → 75' Majri.

Entrenadora Sonia Bompastor PSG Picaud, Le Guilly → 75' Vangsgaard, Gaetino, De Almeida, Karchaoui, Geyoro, Groenen, Albert → 46' Samoura, Chawinga, Katoto → 75' Martens, Baltimore.

Entrenador Jocelyn Precheur Goles 0-144 Katoto 0-248 Katoto 1-280' Diani 2-285' Dumornay 3-2 86' Majri

Árbitra: Marta Huerta (España)

#### D. MENAYO

El Olympique Lyonnais demostró porqué es el equipo con más títulos continentales (8). Lo hizo levantando un 0-2 en contra ante el PSG con tres tantos en seis minutos. Aún queda el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes, pero las de Sonia Bompastor ya han demostrado el hambre que tienen por recuperar su corona.

Katoto fue la jugadora del partido hasta el minuto 80. La killer del PSG puso por delante a las suyas aprovechando una asistencia de Baltimore desde línea de fondo en el último minuto de la primera parte y sacando partido a un tiro mordido de Chawinga en el arranque del segundo acto. El gol de Diani activó

a las suyas, que en pleno vendaval y con el golazo de Dumornay y el tanto de Majri -- con un minuto de diferenciavoltearon el marcador en un final de locura.



Alegria del Lyon.

LAPRESSE

#### Fútbol ) Liga F ) Jornada 24

Villarreal-Sevilla

Valencia-Real Sociedad

#### Luany mete al Madrid CFF en Champions

MINUTO 89 Un gol 'in extremis' da la victoria a su equipo



Fernando Torres

MADRID CFF Ulloa, Mónica, Cometti, Laurita 90°, Araya, Pardo → 73' Gio, Librán, Pinillos → 86' Villafañe, Sáez, Ana, Luany, Entrenador Victor Martin

ATHLETIC CLUB Nanclares. Elexpuru, Maddi, Bibi 76', Nevado

→ 87 Garazi, Zubieta, Oguiza 45 → 46' Azcona, Pinedo → 87' Cerro. Ortega, Zugasti -> 73 Sanadri, Nahikari → 81' Landaluze. Entrenador David Aznar

Goles 1-0 38' Zubieta (p.p.) 1-1 67' Ortega 2-189' Luany Arbitra: Ylenia Sánchez (catalán)

Victoria con valor doble. El gol de Luany, rematando un córner en el

89', sirvió al Madrid CFF para sumar tres puntos que le meten en zona Champions y distancia a un rival directo.

### Revancha del **Real Madrid**

#### LINDA CAICEDO, DOBLETE Y MVP

Las blancas remontan el choque ante un Levante carente de fondo y de físico



CD Buñol

2

LEVANTE Tarazona, Antonia. Méndez, Mendoza, Lloris 86, Baños. Paula Fdez. ■ 30°. Alba → 46° Carbonell → 81' Leyre 96', Andonova 26°, Érika → 74′ Argues, Nunes.

Entrenador José Luis Sánchez Vera REAL MADRID Misa, Kenti, Gálvez, Ivana 40', Svava → 67' Raso, Tere. Zornoza → 87' Siri, Athenea → 67' Caicedo, Olga # 45', Møller → 46' Oroz,

Entrenador Alberto Toril 45 Goles 1-05' Nunes 1-166' Zornoza 1-272' Caicedo 1-386' Caicedo 1-488' Oroz 2-4 94 Baños

Arbitra: Maria Planes (murciano)

DAVID MENAYO

Feller > 67 Bruun.

El Real Madrid se tomó cumplida revancha an-

te el Levante llevándose los tres puntos de su visita a Buñol (2-4), una victoria que le ratifica virtualmente como segundo clasificado de la Liga F v minimiza las opciones del Levante de acabar la temporada en puestos Champions.

Nunes adelantó a las locales cabeceando un centro de Lloris, pero las visitantes reaccionaron con los cambios en el segundo acto. Zornoza igualó la contienda con un zurdazo desde la frontal, Caicedo dio la vuelta al marcador en una exhibición de físico y calidad y Oroz puso la puntilla en una acción de pilla. Baños maquilló el resultado en el añadido.

#### El Granada vuelve a salir del descenso

FORTÍN Dos victorias seguidas en casa les acerca al objetivo



CD Granada

GRANADA Estévez, Postigo, Carrasco, Álvarez, Esther, Laura Pérez → 93' Imade, Redondo, Mingueza, Reguena, Naima → 93' Falfán, Carlota → 76' Ornella.

Entrenador Roger lames Ferreras COSTA ADEJE TENERIFE Aline. Clau, Thais, Estella → 67' Sandra. Gavira, Pisco → 60' Aleksandra, Koko, Moreno, Paylovic → 60' Barroso, Babajide 29 → 60' Maria José, Monday.

Entrenador José Herrera Goles 1-0 15' Carlota 1-1 22' Koko 2-153' Laura Pérez

Árbitra: Elisabeth Calvo (madrileño)

Oxígeno nazari.

El Granada vuelve a salir de la zona de guema merced a una victoria sustentada en los goles de Carlota Suárez y Laura Pérez.

#### Miralles vuelve a ser la heroína del Eibar

VICTORIA La meta paró un penalti por segunda iornada consecutiva



CD Lamiya

2

SPORTING DE HUELVA Mersnik. Ojeda, Yannel ■76', Ballesté → 65' Isina, Ruiz, Cienfu = 32 → 46' Gustafsson, Castelló, Kojima → 89' Hagman, Carrasco, Bárbara → 79' Dybdahl, Hmirova.

Entrenador Paco Pichardo EIBAR Miralles, Elba, Carla, Arana, Yonei, Leitner → 79' Jujuba, Altonaga 375 → 84 Deursen, Pizarro, Sierra, Camino 76 → 84' Amani, Andrea → 79' Ane Campos. Entrenador Yerai Martin

Gol 0-118' Camino Arbitra: Elena Peláez (leonés)

Camino al andar.

Un gol de Camino en la primera parte se tradujo en tres puntos que distancian al Eibar del descenso. Miralles paró un penalti a Hmirova en la segunda parte.

#### PRIMERA DIVISIÓN - 24° JORNADA **RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN** Levante-Real Madrid 2-4 2-1 Granada-Costa Adeje Sporting de Huelva-Eibar 0-1 Madrid CFF-Athletic Club 2-1 Atlético de Madrid-Betis Hoy 12.00 (Dazn)

Las Planas-Barcelona Miércoles 18.00 (Dazn)

Hoy 14.00 (Dazn)

Hoy 16.00 (Dazn)

|    | Equipo        | Ptos | - 1 | G  | ε  | P  | GF  | G  |
|----|---------------|------|-----|----|----|----|-----|----|
| 1  | Barcelona     | 67   | 23  | 22 | 1  | 0  | 102 | 6  |
| 2  | Real Madrid   | 58   | 24  | 19 | 1  | 4  | 62  | Z  |
| 3  | Madrid CFF    | 46   | 24  | 20 | 4  | 6  | 53  | 38 |
| 4  | Levante       | 44   | 24  | 12 | 8  | 4  | 43  | 22 |
| 5  | At.Madrid     | 42   | 23  | 12 | 6  | 5  | 37  | 17 |
| 6  | Athletic Club | 41   | 24  | 13 | 2  | 9  | 29  | 27 |
| 7  | Sevilla       | 36   | 23  | 11 | 3  | 9  | 44  | 45 |
| 8  | Real Sociedad | 29   | 23  | 7  | 8  | В  | 30  | 40 |
| 9  | Costa Adeje   | 28   | 24  | 7  | 7  | 10 | 32  | 40 |
| 10 | Elbar         | 26   | 24  | 7  | 5  | 12 | 18  | 38 |
| 11 | Valencia      | 23   | 23  | 6  | 5  | 12 | 28  | 48 |
| 12 | Granada       | 21   | 24  | 6  | 3  | 15 | 25  | 45 |
| 13 | Villarreal    | 21   | 23  | 5  | 6  | 12 | 20  | 43 |
| 14 | Las Planas    | 20   | 23  | 4  | 8  | 11 | 26  | 45 |
| 15 | Betis         | 19   | 23  | 5  | :4 | 14 | 21  | 55 |
| 16 | Sp. Huelva    | 6    | 24  | 1  | 3  | 20 | 15  | 49 |

#### REAL SOCIEDAD

#### ANE TEJADA PONE RUMBO A ESTADOS UNIDOS

Tejada, de 21 años y con contrato hasta 2025, deja la Real Sociedad de inmediato para aceptar una oferta de la NWSL



#### **MARCA KINGS Y QUEENS LEAGUE**



El equipo de xBuyer Team femenino levanta el trofeo de la Queens League.

-0

## Recuerden, Grefg siempre gana

EL EQUIPO DE SAIYANS SE CORONÓ EN EL WIZINK CENTER CON UN APASIONANTE FINAL QUE SE DECIDIÓ EN EL GOL DE ORO



MARIO BLÁZQUEZ GIL

MADRID

legó por fin la tan esperada final del Tercer Split de la Kings League. Saiyans y Ültimate Móstoles se veían las caras en un apasionante duelo por conocer al nuevo rey que tomaría el relevo de xBuyer Team en la misma ciudad, Madrid. Muchos nervios en el comienzo del partido, algo que ha sido la tónica general del día de hoy. Sin embargo hubo un hombre que se encargó de agitar todo y este no fue otro que Fernando Llorente. El exdelantero del Athletic trató de poner un centro al área con la fortu-



Que se preparen, ahora vamos a por el Mundial"

**GREFG** PRESIDENTE DE SAIYANS FC

na de que este golpeó en Augusto Fernández que terminó anotándose en propia puerta. Una ventaja que se encargó después el propio DjMariio de ampliar a dos goles cuando marcó su penalti presidente poco después del anterior tanto. Más tarde un dado de cuatro contra cuatro terminó con un auténtico golazo de Víctor Vidal y con Dani Liñares recortando distancias.

Las cartas hicieron de las suyas y el partido llegó al minuto 38 con empate en el marcador y todo por decidir en el gol de oro. Y fue efectivamente ahí donde Saiyans tiró de orgullo y logró anotar el cuarto y definitivo gol obra de David López cuando quedaba sólo un minuto de juego. Un final lleno de epicidad que ha puesto un perfecto broche final a este increíble Tercer Split. Un final que ya forma parte de la historia de la Kings.

# Los Buyer vuelven a coronarse en Madrid

EL XBUYER TEAM YA REINÓ EN MADRID EN 2023 CON LA KINGS LEAGUE Y EN 2024 SE LLEVAN EL TÍTULO DE QUEENS LEAGUE

GERARDO LUNA

MADRID

as primeras finales del 2024 de esta competición se han celebrado en Madrid, concretamente en el WiZink Center. Ya tuvimos grandes eventos el pasado año en escenarios como el Camp Nou, Metropolitano o La Rosaleda, y estas finales han vuelto a tener una gran expectación. PIO se coronó como el primer equipo campeón de esta competición femenina el pasado 2023 y el conjunto presidido por Rivers ya tiene sucesor a esa corona tras la gran final de este segundo split, de nuevo celebrada en Madrid. A pesar



El xBuyer Team tiene la mística con Madrid"

JAVI BUYER PRESIDENTE XBUYER TEAM

de no ser las favoritas, xBuyer Team y Ultimate Móstoles se jugaban el título y costó que llegara el primer gol tras una primera parte igualada. El dado de la liga, como de costumbre, nos dejó el gol de Fati Fabra que sorprendió con un disparo lejano ajustado al palo pa-

ra dejar al xBuyer Team por delante al descanso. El arma secreta sonrió a las macarras con un comodín y Núria Llop volvió a adelantar a las suyas, algo que lastró mucho a La Mostoleta. De hecho, en el tramo final de partido Martina Pubill sentenció la gran final con un disparo potente en carrera que supuso el gol doble definitivo (1-4). La MVP de la final fue Núria Llop, la capitana del equipo. Los Buyer vuelven a coronarse en Madrid, como lo hicieron en el Metropolitano con la Kings en 2023, y se convierten así en el primer club en tener dos anillos ganando el título de la Queens League este 2024 en el WiZink Center.

#### KINGS Y QUEENS LEAGUE

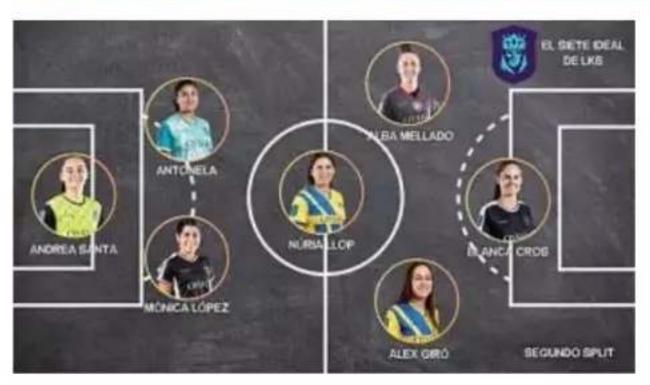

#### LOS MEJORES '7' DE KINGS Y QUEENS

Tras conocer a los campeones tanto de Kings como de Queens League llega el momento de elegir los '7' ideales de ambas competiciones. En el femenino destacan en el ataque Alba Mellado, Blanca Cros y Alex Giró. Por su parte en el masculino aparecen grandes nombres como Víctor Vidal, Nadir Louah o Dani Liñares, el máximo goleador de este 'split'.

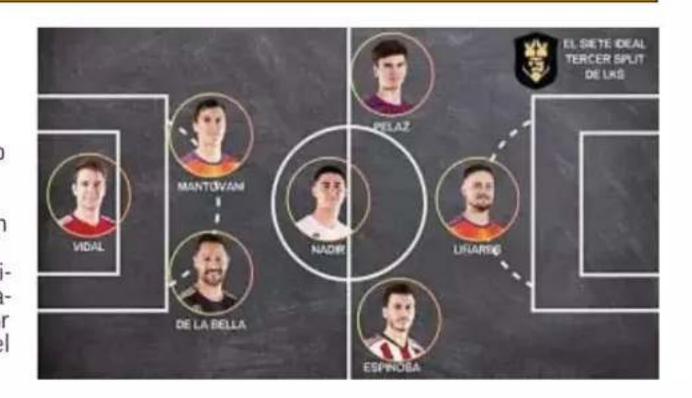



Dani Liñares celebra el tanto que les daba el empate en la final de la Kings League.

KINGS LEAGU

DOT SOIO TENTO

## Ahora, los domingos con **EL** ilo damos todo!



EL MUNDO, la información más completa con las mejores firmas de Opinión: Joaquín Manso, Arcadi Espada, Emilia Landaluce, Antonio Lucas...

Actualidad Económica, el mejor análisis de la mano de expertos tales como Francisco Pascual, Luis Garicano o Rafael Doménech y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento.

Todo por sólo 4€



## MARCAMOTOR > FÓRMULA 1 > GP DE CHINA



Momento en el que Alonso intentó devolverle el adelantamiento a Carlos Sainz en la carrera Sprint y ambos se tocaron.

# Alonso y Sainz. toque y sin podio

#### EL SPRINT SE SALDÓ CON PINCHAZO PARA FERNANDO Y U

El madrileño atacó a falta de tres vueltas para tomar el tercero, pero el '14' se la devolvió y le tocó, por lo que fue sancionado • El '55' se rozó luego con Leclerc

#### MARCO CANSECO

Max Verstappen se ha llevado la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China, tras remontar de forma majestuosa cuatro plazas y pasar a Norris, Alonso y Hamilton. El holandés tuvo problemas para coger el ritmo, algo que no lle-

gó hasta la vuelta 3, pero luego voló por encima de todos sus rivales para pasar primero de forma muy holgada por la línea de meta.

Pero la gran batalla estuvo por detrás. Alonso aguantaba tercero como podía, liderando un trenecito sobre Sainz, Checo y Leclerc. Todo se de-



#### MINIPODIO DE LEWIS

Verstappen ganó y Hamilton fue segundo en el Sprint, lo mejor que ha hecho este año. Luego, cayó apeado en la Q1 como 18°.

sencadenó en la vuelta 16, a tras del final de una prueba corta pactada a 19. El madrileño se fue a por el asturiano y lo pasó inicialmente, no sin un rueda a rueda en el que ambos se tocaron ligeramente. Luego Alonso se le coló de nuevo por dentro en la segunda curva y allí apareció Checo para

#### **GRAN PREMIO CHINA**

#### Carrera Sprint

RESULTADOS

Final: 1. Max Verstappen (Red Bull) 32:04.660; 2. Lewis Hamilton (Mercedes), a 13.043; 3. Sergio Checo Pérez (Red Bull), a 15.258; 4. Charles Leclerc (Ferrari), a 17.486; 5. Carlos Sainz (Ferrari), a 20. 696; 6. Lando Norris (McLaren), a 22.088; 7. Oscar Piastri (McLaren), a 24.713; 8. George Russell ( Mercedes), a 25.696; 9. Guanyu Zhou (Stake Sauber), a 31.951; 10. Kevin Magnussen (Haas), a 37.398; 11. Daniel Ricciardo (Visa RB), a 37.840; 12. Valtteri Bottas (Stake Sauber), a 38,295; 13. Esteban Ocon (Alpine), a 39.841; 14. Lance Stroll (Aston Martin), a 40.299; 15. Pierre Gasly (Alpine), a 40.838; 16. Yuki Tsunoda (Visa RB), a 41.870; 17. Alexander Albon (Williams), a 42.998; 18. Logan Sargeant (Williams), a 46.352; 19. Nico Hülkengerg (Haas), a 49.640. Retirados: Fernando Alonso (Aston Martin), vuelta 17.

#### Así va el Mundial F1

 Max Verstappen, 86 puntos; 2. Sergio Checo Pérez, 70: 3. Charles Leclerc, 64: 4. Carlos Sainz, 59; 5. Lando Norris, 40; 6. Oscar Piastri, 34; 7. George Russell, 25; 8. Fernando Alonso, 24; 9. Lewis Hamilton, 17: 10. Lance Stroll, 9: 11. Yuki Tsunoda, 7: 12. Oliver Bearman, 6; 13. Nico Hulkenberg, 3; 14. Kevin Magnussen, 1; 15. Alexander Albon, 0; 16. Guanyu Zhou, 0; 17. Daniel Ricciardo, 0; 18. Esteban Ocon, O: 19. Pierre Gasly, O: 20. Valtteri Bottas, 0; 21. Logan Sargeant, 0.

NEUVILLE MANDA EN UN DUELO A TRES El Rally de Croacia del WRC se decide hoy. Neuville le saca 4,9 segundos a Evans y 11,6 a Ogier.



Yo le dejé sitio en la curva 8, pero él no a mí en la 9"

F. ALONSO PILOTO DE ASTON MARTIN



Creo que él fue un poco optimista en su maniobra"

C. SAINZ PILOTO DE FERRARI

rebasar a ambos, enzarzados en varios alcances. La secuencia entre los españoles iba a ser investigada posteriormente.

Fernando pinchó y tuvo que irse al garaje, mientras Leclerc aprovechaba el coche algo tocado del '55' para rebasarlo en la enroscada curva 2, no sin antes otro toque entre los dos Ferrari. Carlos era quinto, y Alonso estaba fuera y ambos se iban camino a comisarios.

#### **ALONSO, 10 SEGUNDOS**

Como casi siempre que va a comisarios (En Australia le cayeron 20 segindos de la nada), Alonso fue penalizado, esta vez con 10 segundos y 3 puntos en el carnet. pese a que todo parecía un lance de carrera. Antes de ir a declarar, ante las televisiones, las opiniones de ambos sobre la secuencia eran divergentes.

"Yo le dejé sitio en la curva 8 para no tocarnos y él no hizo lo mismo en la curva 9 y nos tocamos. Al final me llevé yo la peor parte, porque tuve que retirarme, pero ya digo que no suele mucho", relataba el '14' en su versión de lo sucedido, pero sin hacer sangre.

Sainz tenía un punto de vista diferente. "Creo que él ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela, que le ha costado la carrera a él y a mí", relataba. Los comisarios le dieron a él la razón.

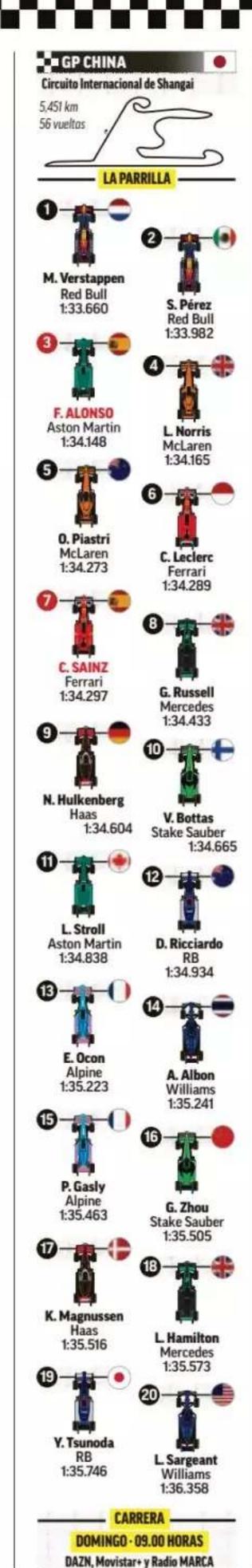

# Fernando, brutal y bajonazo de Ferrari

ALONSO, TERCERO EN PARRILLA, TRAS SER SANCIONADO CON 10 SEGUNDOS, Y SUPERADO SÓLO POR LOS RED BULL. SAINZ PARTE SÉPTIMO, TRAS UN ACCIDENTE EN Q2

MARCO CANSECO

Fernando Alonso le va el conflicto, siempre fue así y lo sigue siendo con 42 años. Su rebeldía y su coraje afloran con fuerza cuando cree que ha sido injustamente tratado y en la calificación de China, dejó una muestra de que el castigo no hace sino de impulsor de su talento y de poder caminar en el límite, como le gusta decir. El pinchazo de la mañana y la sanción posterior actuaron como catalizador.

El tercero en la parrilla, sólo superado por Max Verstappen y Checo Pérez, es ten irreal como merecido, con dos intentos maravillosos de Q3 con los que el de Oviedo vuelve a superarse, si es que es posible. Partirá por el lado limpio, como en el Sprint, para intentar otro podio, que no le llega desde Brasil 2023 y que es muy difícil, pero no imposible cuando se trata del '14'.

El bicampeón estaba feliz. "Perdí dos décimas en las dos primeras curvas y pensé incluso en abortar la vuelta, pero perseveré y empujé todo el run final, fui recuperando décimas y logramos un buen tiempo, estoy muy orgulloso del equipo", dijo augurando una cita defensiva.

La pole fue para Max, fuera de rango de nuevo, incluso para su compañero, lo que le vale para irse ya a 37 primeras posiciones. Está a sólo 20 de todo un especialista como Sebastian Vettel, que es el cuarto meior de la historia en esa especialidad del giro 'seco'. El holandés es inalcanzable y posiblemente Checo, también, pero por detrás queda un podio en juego muy incierto.

#### 'PINCHAZO' DE FERRARI

Como en Japón, los dos SF-24, los de Leclerc y Carlos Sainz, se desfondaron en el intento final, superados por

Alonso y los dos McLaren. Era su gran virtud en los años anteriores, pero ahora es un monoplaza que no consigue encontrar la mejora del asfalto cuando sus rivales empiezan a volar. Pese a no ser rápidos a la hora de calentar las gomas, el podio no está descartado. Ferrari encuentra su mejor terreno en larga distancia y la buena degradación de gomas.

Carlos explicaba su sesión. "En cuanto vi que iba hacia el muro me dio tiempo a cambiar la dirección para no dañar la suspensión, sino golpear en otro ángulo que me permitió seguir, un buen susto", soltó.

#### RECLAMACIÓN POR QUEDARSE PARADO

#### ASTON MARTIN PIDIÓ SANCIÓN A SAINZ

MARCO CANSECO

Aston Martin se quejó porque Sainz se quedó parado y luego volvió a la acción. Entienden que eso perjudicó a Stroll, que fue 11º y no pasó. Pero la FIA lo desestimó al entender que no había recibido ayuda, con lo que el de Ferrari mantuvo el séptimo en parrilla.



Carlos Sainz, parado

TOMA DE DAZN



Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en China.

**ASTON MARTIN** 

#### Polideportivo ) Baloncesto ) NBA





LA ENTREVISTA
por Jorge Quiroga

urante 16 temporadas, Zaza Pachulia (Tiflis, 1984)
estuvo patrullando la zona de la
NBA como uno de los europeos que lograron hacer
carrera en la Liga. El pívot
georgiano, ahora trabajando para los Warriors, visitó MARCA para hacer un
repaso de su carrera y hablar de la actual NBA... y
hasta de Topuria.

Pregunta. Cambió las reglas de la NBA con la elección del All Star de 2017, cuando le votaron masivamente y las 'Zaza rules' le impidieron estar.

Respuesta. Fue algo muy divertido, fue una gran experiencia. Nunca pedí ni

# "DONCIC Y JOKIC SÓLO SE DAN UNA VEZ EN LA VIDA"

El jugador georgiano, que militó 16 temporadas en la NBA, visita MARCA para hablar de su carrera, de la actual NBA, de los hermanos Gasol y de Topuria un sólo voto para ese partido. Me divertí mucho con todo eso. Sé que la mayoría de los votos vinieron de Georgia. No se puede comprar ese momento.

P. ¿Le arrebataron la opción de jugar el partido?

R. No se trataba de jugarlo. Creo que el momento de esas votaciones fue más satisfactorio que el hecho de jugar el All Star Game. Lo digo honestamente. Como dices cambiaron las reglas por mí. No quiero decir que no sea un honor jugarlo, que lo es, un sueño para cualquiera. Pero ningún otro jugador vivió la experiencia que yo viví.

P. En 16 años, ¿con qué recuerdo se queda?

R. Bueno, quizá 16 años no parezca mucho, pero si multiplicas cada temporada por 82 partidos... salen muchos. Tuve la suerte de jugar casi 1.100 partidos, que son muchos. Y en ese periodo hay tiempo para crear y construir muchos recuerdos. Es muy difícil quedarse con uno en particular.

(3)

Los Gasol se merecen los honores que están recibiendo en la NBA"

"Jordan dejó el baloncesto mucho mejor de lo que estaba cuando llegó"

#### P. Usted perteneció a uno de los mejores Draft de la historia, el de 2003.

R. Uno de los mejores sin duda. Y por ello no sabía qué esperar al principio. Con LeBron, D-Wade, Carmelo, Bosh... todos ellos jugadores del Hall of Fame. Ahora LeBron sigue jugando y es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con esos jugadores y mi juventud, los primeros años yo no jugaba tanto.

# P. En su carrera lanzó 31 triples en 16 años y no anotó ninguno. Por poner un ejemplo, Jokic, pívot como usted, ha lanzado 238 sólo esta temporada, anotando 73. ¿Tanto ha cambiado el juego?

R. Lo primero, no me trates de comparar con Nikola Jokic, por favor (risas). Odio cuando los entrenadores tratan de que jóvenes de 14 o 15 años se parezcan a Jokic. Es un error tratar de comparar a alguien con Nikola o con Doncic, o con alguna otra leyenda porque son jugadores que se dan una vez en la vida.

Yo entré en la NBA en 2003 y el juego era muy diferente. Yo era un pívot con los movimientos tradicionales de un pívot, con sus tiros cercanos. Era un soldado, y hacía lo que mis entrenadores me pedían. Y funcionó.

P. No hace mucho Kukoc, dijo que Jokic aún no está al nivel de Vlade Divac y Dino Radja. ¿Está de acuerdo con él?

#### Polideportivo

R. Bueno, no sé a qué se refería con lo del nivel, o lo de no tener en cuenta los números. Tal vez quiso decir que había que verlos de formas diferentes. O que a Jokic le queda aún espacio para mejorar y progresar más. Lo qué yo sé es que 'Joker' es alguien humilde, le conozco y es muy humilde. Y lo que está haciendo es increíble.

#### P. Y en el debate entre Michel Jordan y Lebron James su favortio es...

R. Yo tuve suerte porque me empecé a enamorar del baloncesto por culpa de MJ, así que de alguna manera él es culpable de haberme dedicado al baloncesto, y sólo puedo estar agradecido por ello. Y cuando se fue, dejó el baloncesto mucho mejor de lo que estaba cuando él llegó. Pero lo mismo le pasa a LeBron. Es increíble todo lo que ha hecho.

#### P. En la NBA coincidió con los hermanos Gasol. ¿Qué opinión tiene de ellos?

R. Probablemente hablemos de dos de los mejores jugadores que hayan salido de Europa. Con una gran IQ y sus propios estilos de juego. Fueron dos fantásticos jugadores, muy inteligentes en pista. Sinceramente fui afortunado de tener la experiencia de jugar contra ellos porque había jugadores que eran como robots, con un sólo truco. Pero con los dos hermanos era imposible saber lo que iban a hacer. Era una constante batalla física y mental. Si cerrabas la izquierda, se iban por la derecha y viceversa. Y si te pegabas a ellos, se iban botando. Ambos hicieron mucho por el baloncesto europeo y español y merecen los honores que han tenido con las retiradas de sus camisetas.

#### P. Tiene amistad con Ilia Topuria, ¿no?

R. Sí, es un chico que tiene una historia increíble detrás, como refugiado y la zona de Georgia en la que vivía ocupada mayormente por Rusia. La familia tuvo que marcharse, y luego hay mucho trabajo, un infancia de mucho esfuerzo, muchos retos. Hoy en día es campeón del mundo. Es una historia asombrosa. Mentalmente es muy fuerte. Es algo precioso que compartimos Georgia y España. Nos representa a los dos países.



Sabonis hace un mate ante la defensa de los Pelicans.

## Los últimos de la fila de los Playoffs

#### MIAMI Y NEW ORLEANS SOBREVIVEN AL PLAY-IN

Los Heat, sin Butler, tumban a los Bulls • Los Pelicans, sin su estrella Zion Williamson, ganan a los Kings de Sabonis

#### EUGENIO MUÑOZ

El tren de los Playoffs de la NBA rumbo al anillo partió con los dos últimos pasajeros. Esos que recurrieron al Play-In y la última repesca para subirse al vagón de cola... y confiar: Miami Heat y New Orleans Pelicans. Con un gran paralelismo entre los dos, faltaban sus estrellas Jimmy Butler, por los de Florida, y Zion Williamson, en los Pels.

Los Heat fueron un ciclón que arrasó desde el inicio a los Chicago Bulls por 112-91 gracias a las es-

#### Los Cavs arrasan a Orlando en el debut

Gran inicio de los Playoffs de los Cavaliers, que se estrenaron pasando por encima de los Magic (97-83) en un partido en el que destacaron Mitchell (30+2+3), Mobley (16+11), Allen (16+18) y Garland (14+3+8). Por los Orlando Magic, muy erráticos, el mejor y casi el único fue Paolo Banchero (24+7+5).

telares prestaciones de Tyler Herro. Bordeó el triple-doble (24+10+9) y se citarán, de nuevo, con los Celtics. Sí, esa serie de las últimas dos ediciones de Playoffs. Y casi siempre de carácter histórico.

#### **CAE SABONIS**

Los Pelicans, por su parte, fueron superiores a unos Sacramento Kings (105-98) que si bien conraron con un estelar Domantas Sabonis (23+14) y un enorme Fox (35) no pudieron cerrar la brecha con sus rivales dirigidos por Ingram (24).

#### El camino al anillo de la NBA

| CONFERENC              | IA OESTE    | CONFER      | ENCIA ESTE |                      |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 1° RONDA 1 Thunder · · | 2ª RONDA    | 2ª RONDA    | 1º R(      | ONDA<br>Celtics 1    |
| 8 Pelicans             |             |             |            | Heat 8               |
| 4 Clippers             | FINAL CONF. | FINAL CONF. | 0 83       | Cavaliers 4  Magic 5 |
| 3 Wolves 6 Suns        |             |             |            | Bucks 3 Pacers 6     |
| 2 Nuggets              |             |             |            | Knicks 2             |
| 7 Lakers               |             |             |            | Sixers 7             |

LIGA ENDESA - JORNADA 30

RESULTADOS/ HORARIOS

#### LEB ORO - JORNADA 31

16 Rio Breogán

17 Monbus Obradoiro

18 Zunder Palencia

LAPRESSE

#### **RESULTADOS/ HORARIOS**

| HLA Alicante (19-12) - Leyma Coruña (24-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84-7  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Caceres P. H. (6-25) - Ourense Baloncesto (13-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71-7  |
| Melilla C. Deporte (9-22) - ICG Força Lleida (23-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75-8  |
| G. A. Cantabria (11-20) - Movistar Estudiantes (22-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67-6  |
| R. Valladolid (18-13) - Ureta Tizona Burgos (23-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63-9  |
| Hestia Menorca (13-18) - Bal. Fuenlabrada (14-17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85-8  |
| S. Pablo Burgos (23-8) - Alimerka Oviedo (12-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87-6  |
| Street and the street of the s | 12.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.00 |

30 8 22 2211 2376

29 7 22 2337 2482

30 5 25 2347 2611

#### LIGA FEMENINA ENDESA - JORNADA 30 RESULTADOS

| Kutxabank Araski - Hozono Global Jairis        | 73-67 |
|------------------------------------------------|-------|
| BAXI Ferrol - Movistar Estudiantes             | 71-63 |
| Spar Grona - Spar Gran Canaria                 | 78-73 |
| IDK Euskotren - Durán Maguinaria Ensino        | 76-63 |
| Cadi La Seu - Valencia Basket                  | 60-74 |
| Celta Zorka Recalvi - Embut. Pajariel Bembibre | 94-57 |
| Perfumerias Avenida - Lointek Gernika Bizkaia  | 67-38 |
| Casademont Zaragoza - Barça CBS                | 80-56 |

| CLASIFICACION             |    |    |    |      |      |
|---------------------------|----|----|----|------|------|
| Equipos                   | J  | Û  | P  | PF   | PC   |
| 1 Perfumerias Avenida     | 30 | 26 | 4  | 2191 | 1731 |
| 2 Valencia B. C.          | 30 | 25 | 5  | 2119 | 1664 |
| 3 Casademont Zaragoza     | 30 | 24 | 6  | 2147 | 1874 |
| 4 Spar Girona             | 30 | 18 | 12 | 2047 | 1872 |
| 5 Hozono Global Jairis    | 30 | 16 | 14 | 1961 | 1960 |
| 6 Movistar Estudiantes    | 30 | 16 | 14 | 1960 | 1894 |
| 7 IDK Euskotren           | 30 | 16 | 14 | 1963 | 1882 |
| 8 BAXI Ferral             | 30 | 15 | 15 | 2087 | 2052 |
| 9 Durán Mag. Ensino       | 30 | 14 | 16 | 1938 | 2087 |
| 10 Lointek Gernika        | 30 | 14 | 16 | 2038 | 2031 |
| 11 Cadi La Seu            | 30 | 12 | 18 | 2029 | 2180 |
| 12 Kutxabank Araski       | 30 | 12 | 18 | 1892 | 2024 |
| 13 Barça CBS              | 30 | 11 | 19 | 1817 | 2032 |
| 14 Celta Zorka Recalvi    | 30 | 10 | 20 | 1919 | 2123 |
| 15 Spar Gran Canaria      | 30 | 10 | 20 | 2095 | 2242 |
| 16 Emb. Pajariel Bembibre | 30 | 1  | 29 | 1742 | 2297 |

#### LIGA FEMENINA ENDESA DECIDIDOS LOS CRUCES DE PLAYOFFS Y DESCENSOS: BEMBIBRE Y GRANCA

La última jornada de la temporada regular deparó los cruces de Playoffs y los dos equipos que descienden: el Gran Canaria. que cayó en Girona y vio cómo el Celta se salvó al ganar al Bembibre, ya sentenciado hace jornadas.

#### **PLAYOFFS LIGA FEMENINA**

#### **EMPAREJAMIENTOS**

| m   | Perfumerias Avenida - BAXI Ferrol (B)           |
|-----|-------------------------------------------------|
| ij4 | Spar Girona - Hozono Global Jairis (5)          |
| Ø   | Valencia Basket - IEK Euskotren (7)             |
| 3   | Casademomt Zaragoza - Movistar Esrtudiantes (6) |

| BARÇ/       | 4   |          |        |       |    |     | 9   | 7   |     |
|-------------|-----|----------|--------|-------|----|-----|-----|-----|-----|
| UCAM        | М   | URI      | CIA    | 4     |    |     | 8   | 6   |     |
| 21-22       |     | 26-18    |        | 32-   | 28 | П   | 18  | -18 |     |
| PALAU BLAUG | Sa. |          |        |       |    |     |     |     | 590 |
| THUM DUMO   | 7.3 | 11/30    |        | -     | -  |     |     | 38  |     |
| KALINIC     | PT  | 3/4      | 01     | 82    | 2  | AS  | 21  | Y   | 1   |
| HERNANGÓME  | 7.6 | 28       | 39     | UN    | -  | -   | 11  | 2   | 2   |
| PARKER      | 4   | 01       | 25     | 8/1   | 4  |     | 17  | -   | 1   |
| IOKUBAITIS  | 7   | 2/2      | 1/4    | 1/3   | 2  | 1   | 21  | 3   | 1   |
| SATORANSKY  | 10  | 3/3      | 2/3    | 1/1   | 2  | 4   | 24  | 13  | 2   |
| LAPROVITTOL |     | 2/3      | 0/1    | 2/4   | 2  | 7   | 20  | 10  | 2   |
| DA SILVA    | 9   | 2/2      | 2/3    | 1/3   | L  | 1   | 24  | 15  | 2   |
| ABRINES     | 17  | - Jillia |        | 46    | 3  |     | 20  | 12  | 2   |
| VESELY      | 20  | 2/3      | 9/11   | 0/1   | 4  | 2   | 20  | 22  | 3   |
| NNAIL       | 7   | 1/2      | 3/3    | 11111 | 3  |     | 10  | 11  | 1   |
| RUBIO       | 9   | 2/2      | 24     | 15    | 2  | 4   | 17  | 14  | 2   |
| BRIZLELA    |     |          |        | -     |    |     |     |     | _   |
| TOTALES     | 97  | 19/25    | 2444   | 10/22 | 31 | 72  | 205 | 105 | 19  |
|             | PT  | Ti       | TŽ     | п     | RS | AS. | н   | V   | м   |
| TODOROVIC   | 15  | 3/3      | 38     | 214   | 5  | 1   | 72  | 19  | 2   |
| SANT-ROOS   | 12  | 3/4      | 34     | 1/3   | 2  | 2   | 23  | 12  | 2   |
| SLEVA       | 13  | 2/2      | 47     | 1/1   | 4  | 1   | 26  | 14  | 2   |
| HAKANSON.   | 8   |          | 1/4    | 25    | 1  |     | 17  | 2   | 1   |
| BIRGANDER   | - 2 | 2/2      | -01    |       |    | 1   | 12  |     | Ö   |
| DIAGNÉ      | -2  |          | 1/1    |       | 3  | 1   | 7   | - 5 | 1   |
| KURUCS      |     |          | 7-17-1 |       |    |     |     |     |     |
| CAUPAIN     | T   | 1/2      |        | 35    | 1  | 3   | 23  | 6   | 1   |
| ENNIS       | 16  | 5/5      | 49     | 15    | 3  | 1   | .27 | 13  | 2   |
| RADEBAUGH   | 2   |          | 1/2    | 04    | 3  | 1   | 20  | 4   | 0   |
| RADOVIC     | 4   | 2/2      | 1/3    |       | 6  | 3   | 15  | 12  | 1   |
| KURUCS      | 5   | 4800     | 1/2    | 1/2   | 1  | 1   | 14  | 100 | 1   |

RBITROS: Conde (2), Ries (2) y Padros (2).

85 18/21 19/01 10/29 28 15 206 82 13

#### El Barça salva la tercera posición

**EL UCAM MURCIA** compite hasta el final, pero no salva ni el 'basketaverage'

#### J.L.M.

Duro examen superado para el Barça, que amarra el tercer puesto y el average ante un UCAM Murcia que compitió bien hasta el final, reponiéndose a un parcial de 17-0 en el segundo acto y a 13 puntos de desventaja en el tercero (73-60).

Vesely (20), sobre la bocina, abrochó el average.

#### LA JORNADA ACB

#### **MANRESA 90-97 ANDORRA UN GRAN MORABANC** TOMA EL NOU CONGOST

Harding (26), MOntero (16+4+4), Okoye (14+8) y Andric (14), los mejores ante el BAXI de Robinson (22) y Badio (22).

#### **BREOGÁN 70-77 GRANCA** REMONTADA ISLEÑA Y **GANA EN LA PRÓRROGA**

Brussino (17+5+6), Happ (21+6) y Kljakic (15), los mejores del Granca. Polite (14) y Fernández (14+7) en el Breogán.

#### PALENCIA 83-91 GRANADA PASO VITAL PARA LA SALVACIÓN DEL COVIRÁN

Bamforth, con 17 de va-Ioración, y Cheatham (15 puntos) brillan ante el desahuciado Zunder.

**GERARDO RIQUELME** 

MADRID

Llegó "primaveral", como definió su estado de ánimo, para revelar su otoño, el crepúsculo, la retirada. Garbiñe Muguruza, la tenista que alcanzó la cúspide y agitó el tenis femenino español, rentista desde la época de Arantxa y Conchita, anunció su retirada en la apertura de los Laureus de Madrid. "Ya no tengo esa chispa para volver a saltar a la pista. Cuando pasan los días y no deseas ir a Roland Garros, no encuentras la inquietud de que se acerque un Grand Slam, está claro que la cosa ha cambiado", explicó.

Dijo sentirse "nerviosa" antes de confesar al planeta lo que había masticado desde varios meses atrás lentamente. "Sigo soñando con tenis casi todas las noches", reveló a este periódico. Pero las mañanas eran un Everest y ni siquiera la cercanía de competiciones como el Open de Australia o Roland Garros

# "Ya no tengo esa chispa para volver"

GARBIÑE MUGURUZA ANUNCIA SU RETIRADA DEL TENIS A LOS 30 AÑOS EN LA APERTURA DE LOS LAUREUS EN MADRID

movían su deseo hacia otro lado. "El descanso en febrero de 2023 lo recibí con los brazos abiertos. No he echado en falta la disciplina y la rutina que llevaba cada día en los entrenamientos...".

"Al menos estoy orgullosa de haber resistido", prosiguió "tanto a los 12

años de carrera profesional ha tenido la hispanovenezolana malos momentos como a los buenos. Es increíble todo lo que he conseguido. No sé qué quiere decirme la gente con lo de hacer historia. ¿Qué es hacer historia? ¿Ganar 25 grandes? Yo eso ya sabía que no lo lograría desde el principio. He hecho la mía propia y ha sido fan-

tástica. Dos grand slam, el número 1, el torneo de maestras... Uf". Y subraya la victoria en Wimbledon, donde "se forjó el tenis", como su momento más especial.

Muguruza, 30 años, ha descubierto algo que poca gente es consciente de 
su búsqueda: la vida normal. "El tenis te priva de 
muchas cosas y recuperar el tiempo perdido, hacer cosas cotidianas. 
Quiero estar con mi familia, mis amigos, casarme, tener familia, tener 
un perro, aunque suene 
como una tontería".

En los 14 meses que pasaron desde que dejó una pista de tenis por última vez en Lyon su contacto con el tenis ha sido casi de aficionada. "No he pisado un torneo. Veo tenis, sí. Y el tenis femenino goza de muy buena salud con una dominadora sobre todo, Iga (Swiatek), aunque también Sabalenka". Luego del tenis español apuntó al "relevo muy bueno que ha existido. Ahora tenemos a Carlos que es un crack".



Retirada es una palabra dura, pero es la respuesta a algo que necesitaba"

El tenis te priva de muchas cosas, quiero recuperar el tiempo"

Estoy orgullosa de haber resistido en los malos y los buenos momentos"

GARBIÑE MUGURUZA EXUGADORA

El futuro no le agobia. Hace deporte para mantenerse en forma. Alejados quedan los días extremos de la alta competición. Tiene miras más amplias. "He estado comentando tenis, he hecho muchas cosas con los patrocinadores. Surgirán cositas. La retirada, aunque es una palabra que suena dura con 30 años, ha sido una respuesta a algo que necesitaba. Y ha sido progresiva lo que lo ha facilitado".

#### SENSATEZ EN EL ADIÓS

El tenis despide a una tenista más madura, con las cosas claras, la herramienta que la vida te da cuando hay cuestiones irreparables, pero que son clave para afrontar el siguiente juego: la vida. "Valoras tu carrera y esos momentos que eran duros, difíciles, miras hacia atrás y dices: ¡qué tontería! Y aquello que viste como un momento eufórico o maravilloso, dices luego: "Garbiñe, no era para tanto". •

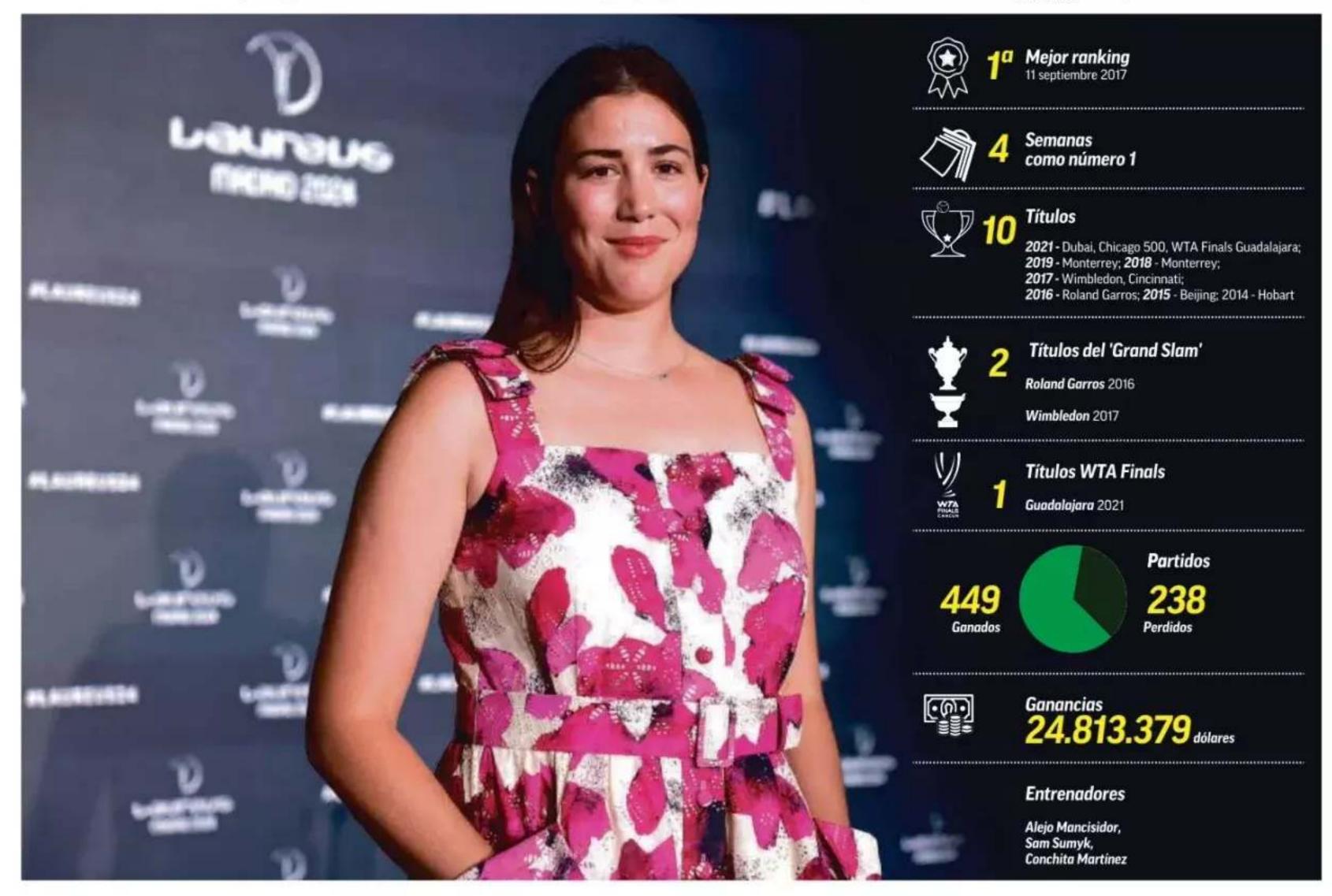



#### VENUS Garbiñe se convirtió en

EL PLATO DE

2017 en la segunda tenista española, tras Conchita Martínez, en 1994, que se hacía con el título en Wimbledon.

# un talento que se apagó a los 29

GARBIÑE NO VOLVIÓ A UNA PISTA DE TENIS DESDE QUE EL 7 DE FEBRERO DE 2023 DECIDIÓ NO SALTAR EN ABU DABI PARA MEDIRSE A KAROLINA PLISKOVA • RECUPERÓ LA SONRISA LEJOS DEL CIRCUITO TRAS UNOS ÚLTIMOS TIEMPOS DE SUFRIMIENTO



arbiñe Muguruza (Caracas, 8 de octubre de 1993) decidió poner ayer sábado, un 20 de abril de 2024, el punto y final a una carrera marcada a nivel deportivo por sus dos títulos de Grand Slam, en Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, y las WTA Finals de 2021.

Garbiñe oficializó en el contexto de los actos de los Premios Laureus un secreto a voces. Y es que su retirada oficiosa fue el 7 de febrero de 2023. Ese día, mientras estaba en Abu Dabi para dispu-

tar el torneo, decidió no saltar a la pista en el partido que debía cruzarla con la checa Pliskova. Se acabó el tenis y se acabó el sufrimiento. Volvió entonces la sonrisa que la había convertido en su buena época en la imagen de prestigiosas marcas como Rolex o Adidas y que había atraído los flashes hasta en la alfombra roja de los Oscars de Hollywood.

Con Garbiñe se marcha el mayor talento que ha dado el tenis femenino español porque nadie tuvo su facilidad para jugar al tenis. "Tiene un guante", decian sus rivales. Siempre podrá decir y presumir que ganó en la era de las hermanas Venus y Serena Wi-Iliams. A las hijas de Richard les quitó una corona de Ro-

land Garros y otra de Wimbledon.

Garbi, que se casa este verano con Arthur Borges, hace tiempo que ha pasado página. Por eso ha transmitido el adiós con relativa normalidad aunque la procesión iba por dentro. Eligió como lugar los Laureus. Cabe recordar que es una de sus embajadoras. Y eligió la ciudad de Madrid, donde tanto le costó manejar la presión durante su carrera profesional por las muchas expectativas del Mutua.

Cuando muchas veteranas jugadoras regresan a la competición tras ser madres y algunas, como Simona Halep, lo hacen tras más de un año paradas por una sanción por dopaje, la tenista española escoge el camino contrario.



**ENERO DE** 2023 fecha en la que jugó su último partido con Noskova en Lyon

### Djokovic se baja del Mutua

#### **AUSENTE POR SEGUNDO AÑO SEGUIDO**

El serbio, que sólo ha jugado tres torneos en 2024, volverá en Roma, antes de París

J.SOLSONA

Novak Djokovic retrasa su segunda presencia en la gira de tierra en este 2024. Tras caer en Montecarlo en semifinales ante Casper Ruud, ha decidido no jugar el Mutua Madrid Open. El número 1 del mundo ya fue baja el año pasado en el torneo de la capital de España. En esa ocasión, debido a las molestias que arrastraba en el codo derecho.

Esta vez Djokovic vuelve a dejar pasar esta cita del calendario. De este modo, regresará a la competición en Roma —defiende los cuartos de final de 2023— antes de viajar a Roland Garros en una temporada en la que se le resiste estrenar su palmarés. De momento, no ha pisado final alguna. Fue semifinalista en el Open de Australia y en Montecarlo. Cayó en tercera ronda de Índian Wells y se bajó del Miami Open.

Entre medias, terminó su relación profesional con su entrenador Goran Ivanisevic y ahora le acompaña Nenad Zimonjic. El campeón de 24 grandes, que cumplirá 37 años el próximo 22 de mayo, prioriza más que nunca los Grand Slam en una campaña en la que tiene marcado con letras mayúsculas la cita olímpica de París (27 de julio al 4 de agosto).

La renuncia al Mutua Madrid Open le da la op-

ción matemática a Jannik Sinner de pasarle en las listas ATP en el TMS de Roma, en función de su resultado en Madrid donde sólo puede sumar al haberse perdido la edición de 2023. La diferencia entre ambos es de 1.285 puntos.

#### **EL LUNES, EN MADRID**

Djokovic sí que estará este lunes en Madrid ya que acudirá a la Gala de los Premios Laureus, en la que está nominado como mejor deportista masculino del año pasado. Si se alza con este galardón igualaría a Roger Federer como el más laureado en esta categoría con cinco premios.

Por su parte, Simona Halep, invitada del combinado madrileño, no llega a la cita por culpa de su lesión en la rodilla que ya la apartó del WTA de Oeiras.

#### Tsitsipas y Ruud trasladan la final de Montecarlo al Godó

El Barcelona Open Banc Sabadell, con la baja del campeón Alcaraz y la derrota de Nadal, tendrá la mejor final posible. Stefanos Tsitsipas contra Casper Ruud, dos 'top10' que ya se cruzaron hace una semana por el titulo en Montecarlo.



Diokovic dice adiós tras ser eliminado en Montecarlo.



Pogacar celebra un triunfo en la Volta.

# Un cierre monumental

#### CICLISMO SE ESPERA UN DÍA MUY ÁSPERO



Van der Poel y Pogacar abrochan la primavera con su duelo en la Lieja

#### NACHO LABARGA / M.A. RODRÍGUEZ

Regresa la Decana de las clásicas para mostrar otro gran duelo entre Tadej Pogacar y Matheiu Van der Poel. El combate más esperado regresa después del primer plato en Sanremo, donde ninguno de los dos pudo llevarse el éxito final. El del Alpecin llega a la clásica más veterana de todas con hambre para poder culminar un periodo increíble en esta primavera, donde ha resultado el gran rey. Eso sí, tras volver a pasar por España, Van der Poel deberá despejar las dudas que dejó en la última Amstel, donde no estuvo ni con los mejores cuando era el gran favorito al éxito.

Eso sí, el recorrido no es el mejor para un ciclista que tendrá enfrente a alguien que ya sabe lo que es ganar la Lieja. Un Pogacar que venció aquí en 2021, pero donde en 2023 tuvo un duro accidente que lastró sus posteriores opciones de ganar el Tour de Francia. Será para él una revancha clara y otra carrera top antes de afrontar el doblete Giro-Tour,

66

Será duro. No es nada divertido competir ante alguien como Van der Poel"

POGACAR CICLISTA DEL UAE TEAM



un recorrido de 254,5 km en la clásica más longeva de la historia donde alguno ya le pone como gran favorito para ambas después de la caída de los tres 'gallos' (Evenepoel, Vingegaard y Roglic) durante la última Itzulia donde él no estuvo presente. No estarán en la línea de salida ni Evenepoel ni Roglic, ganadores también de esta cita, que siguen recuperándose de cara al Tour.

#### MÁS NOMBRES ILUSTRES

Skjelmose, Mohoric, Healy, Hirschi, Bernal o los españoles Aranburu o Lazkano son otros grandes nombres para una cita que tiene 254,5 km y donde los esforzados de la ruta deberán sobrepasar un exigente recorrido de diez cotas. Son cerca de 4.200 metros de desnivel acumulado donde La Redoute (ahí sentenció Remco sus últimos dos triunfos), Forges y la Roca podrían decidir otra vez un monumento que en esta ocasión vuelve a contar con todos los alicientes para convertirse en una de las carreras del año. La Decana ya está aquí con otro duelo monumental. 🍨

# MONUMENTOS DEL CICLISMO 2024 Lieja - Bastoña - Lieja Lo Doyenne' (La Decona) Printera edición: 1896 258,5 kilómetros:





CÔTE DE LA REDOUTE





#### PALMARÉS POR PAÍSES

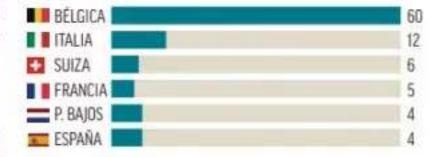

CORREDORES CON MÁS VICTORIAS ÚLTIMOS GANADORES

















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. INFOGRAFÍA: R. GIMENO

## Olympiacos y Sabadell, la final eterna

#### **WATERPOLO LIGA DE CAMPEONES**



Cuarta entre ambos • Ganaron con claridad a Mataró y Sant Andreu

#### JAVIER ROMANO

Por cuarta vez desde 2015 los dos equipos que han ganado las últimas cuatro finales de la Liga de Campeones de waterpolo femenino, el CN Astralpool Sabadell y el Olympiacos griego, se enfrentan hoy (14:00 horas, Teledeporte) para dirimir su hegemonía en Europa.

Ambos ganaron con autoridad sus respectivas semifinales de la Final a cuatro que se disputa en la piscina Nova Escullera de Barcelona. El Sabadell lo hizo sobre el CN Sant Andreu, revelación de la temporada (14-9), y el campeón griego ante el Mataró, finalista en 2023 (16-12).

En la primera prevaleció la experiencia del Sabadell, que disputa su décima Final a cuatro buscando su séptimo titulo. Aprovechó casi todas las oportunidades que se le presentaron, con una gran eficacia en las superioridades numéricas, acierto en las contras y dos jugadoras especialmente acertadas cara al gol, la italiana Giustini (4 tantos) e Irene González (5).

El Sant Andreu, que se vació, no fue tan resolutivo como lo reclamaba un partido ante el peor rival posible.

#### **OLYMPIACOS, IMPLACABLE**

El duelo entre Olympiacos y el Mataró fue un toma y daca hasta el inicio del tercer cuarto (7-8 para el conjunto catalán), pero sobrevino su debacle. Desaparecieron su portera, la neerlandesa Aarts, desguarnecida por su defensa, y tampoco dieron la talla muchas de sus jugadoras clave.

#### FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE FEM. HORARIOS

| CN Sant Andreu - CN AstralPool Sabadelli | 9-14        |
|------------------------------------------|-------------|
| Olympiacos (GRE) - EN Assolim Mataró     | 16-12       |
| CN Sant Andreu - CN Assolim Mataró       | Hoy 12.00 h |
| SerralDool Sabadall - Diamoranos (CDE)   | Hey 14 00 h |



Van der Sloot amenaza el disparo ante la defensa del Sant Andreu

CN SANT ANDREU 9
CN SABADELL 14

Piscina Nova Escullera (Barc elona)

CN SANT ANDREU Martina Terré; Schuijt (1), Ariadna Ruiz, Farré (1), Casado (1), Pèrez (3), Cordobés, Muñoz (1), Crespi, Elena Ruiz (3, 2p), Palacio, Bogachenko. ASTRALPOOL SABADELL Ester; Mati

Ortiz, Leitón, Keuning, Van der Sloot, Casado (1), Giustini (4), Maica García (1), Forca (1), Bea Ortiz (2), Jurado, González (5).

Parciales 2-2, 3-6, 3-2, 1-4.

Arbitros: Ferrari (ITA) y Zwart (PBA).

OLYMPIACOS CN MATARÓ

Piscina Nova Escullera (Barc elona)

OLYMPIACOS Stamatopoulou; E. Plevritou (1), Chydirioti (2), Eleftheriadou (7), Trivca (1), Xenaki, Siouti (3), M. Plevritou, V. Plevritou (2), Myriokefalitaki

16

ASSOLIM MATARÓ Aarts; Morell, Van der Kraats (3, 1p), Sevenich (1), Kreszthely (3), Cambray, Nogué (2), Avegno, Bertrann

(2), Espar (1), Parciales :2-2, 3-4, 6-2, 5-4.

Arbitros: Debrecei (HUN) y Margeta (ESL).

## Insaciable Duplantis

#### EL SUECO BATE EL RÉCORD DEL MUNDO DE PÉRTIGA, CON 6,24

El campeón olímpico mejora un centímetro su propia plusmarca mundial en Xiamen, primera cita de la Liga de Diamante • Suma ya ocho récords

#### **BEGOÑA FLEITAS**

Centímetro a centímetro... y a tres meses aún para los Juegos Olímpicos de París. Armand Duplantis batió de nuevo ayer el récord del mundo de pértiga al saltar 6,24 en la reunión china de Xiamen, primera cita de la Liga de Diamante, circuito que este año ha adelantado su inicio a abril.

Es la octava ocasión que Duplantis supera la plusmarca universal de pértiga. La última vez, con 6,23, había sido en la reunión de Eugene, en las finales de Liga de Diamante, en septiembre del pasado año. Entonces logró lo que no había conseguido en los Mundiales de Budapest previos, donde también había intentado mejorar la plusmarca mundial, aunque se quedó con el premio del oro universal.

#### **MAJESTUOSO CONCURSO**

El concurso del sueco en Xiamen fue majestuoso. Inició la competición so-



Armand Duplantis, durante un salto.

bre 5,62, listón que superó a la primera. No quiso saltar en 5,72, la altura que realizó la primera gran criba entre los competidores, con sólo tres ya en liza.

El sueco, pletórico en cada intento, saltó 5,82 sin problemas, con una amplitud en los saltos, también sobre 6,00 metros, que hacían presagiar lo que finalmente confirmó en su último intento. Fue precisamente en los 6,00 donde tropezó el estadounidense Kendricks, que acabó segundo, con 5,82.

Mientras en el tartán acababan los 800 metros. en los que se impuso el canadiense Arop, Duplantis se preparó para buscar otro récord del mundo. Confiado, consciente de que tenía la marca en su cuerpo, encaró el pasillo, se elevó sobre el listón y voló sobre 6,24, con una amplitud que le permitió rubricar el nuevo registro mundial a la primera. "En mí hay alturas más altas con total seguridad", afirmó después el sueco.

Hay que remontarse a 2020, en Torun, para encontrar el primer récord mundial de Duplantis. Allí mejoró los 6,16 del francés Lavillenie con un salto de 6,17. Desde entonces, en apenas cuatro años, ha mejorado la plusmarca mundial de pértiga en siete centímetros. Hay que recordar



En mí hay alturas más altas con total seguridad"

M. DUPLANTIS ATLETA

# TODOS SUS RÉCORDS ALTURA AÑO LUGAR COMPETIC. 6,24 2024 Xiamen Diamond 6,23 2023 Eugene Diamond 6,22 2023 E. Ferrand Reunión 6,21 2022 Eugene Mundial 6,20 2022 Belgrado Reunión 6,19 2022 Belgrado Mundial

2020 Glasgow Europeo

Torun Reunión

que Bubka, considerado el mejor pertiguista de la historia hasta la llegada de Duplantis, empezó su dominio mundial sobre 5,85 en 1984 y diez años después superó los 6,14 en Sestriere (Italia).

#### **GRAN CARRERA DE TSEGAY**

Del resto de pruebas, destacó la etíope Gudaf Tsegay, plusmarquista mundial de 5.000, que logró la tercera mejor marca de todos los tiempos en 1.500 metros con 3:50.30. En los 100, se impuso Coleman (10.13), mientras que en triple -donde fue baja de última hora Jordan Díaz por molestias- ganó Pichardo, con 17,51. •

#### El relevo mixto de marcha, a por los Juegos

#### **MUNDIAL POR EQUIPOS**

España busca la doble clasificación olímpica

RF

España, con 21 atletas (11 hombres y 10 mujeres) y liderada por Álvaro Martín y María Pérez, dobles campeones del mundo, buscará hoy en el Mundial por equipos (Antalya, Turquía) la clasificación para los Juegos de París del relevo mixto de marcha. Es el principal objetivo del potente equipo nacional, que podría tener hasta dos parejas en la cita olímpica en esta novedosa prueba. Competirán en la prueba Alberto Amezcua, Laura García-Caro, Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Cristina Montesinos y María Pérez.

| MACIONAL<br>SÁBADO                          |                                    | 20 DI                 | RTEO DEL DÍA<br>E ABRIL DE 20<br>de 100.000 billetes c | 024                   | clasificados por su cifra final   |                       |                                                            |                                            | 00002                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 0                                           | 1                                  | 2                     | 3                                                      | 4                     | 5                                 | 6                     | 7                                                          | 8                                          | 9                    |
| úmeros Euros/Billete l                      | Números Euros/Billete              | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                  | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete             | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                      | Números Euros/Billete                      | Números Euros/Bille  |
| 1900360                                     | 31901300                           | 31902300              | 31903 360                                              | 31904300              | 31905 300                         | 31906 5.840           | 31907 120.000                                              | 31908 5.840                                | 3190936              |
| 1910600                                     | 31911 300                          | 31912300              | 31913360                                               | 31914300              | 31915300                          | 31916300              | 31917 540                                                  | 31918300                                   | 3191936              |
| 1920360                                     | 31921300                           | 31922300              | 31923 360                                              | 31924300              | 31925300                          | 31926300              | 31927300                                                   | 31928 300                                  | 3192936              |
| 1930360                                     | 31931420                           | 31932300              | 31933 360                                              | 31934300              | 31935300                          | 31936 300             | 31937, 420                                                 | 31938 420                                  | 31939 36             |
| 1940360                                     | 31941300                           | 31942300              | 31943360                                               | 31944300              | 31945300                          | 31946 300             | 31947300                                                   | 31948300                                   | 3194936              |
| 1950 480                                    | 31951300                           | 31952300              | 31953 360                                              | 31954300              | 31955300                          | 31956300              | 31957300                                                   | 31958 300                                  | 3195936              |
| 1960 360                                    | 31961300                           | 31962300              | 31963 480                                              | 31964300              | 31965300                          | 31966 420             | 31967300                                                   | 31968 300                                  | 3196936              |
| 1970 360                                    | 31971300                           | 31972300              | 31973360                                               | 31974300              | 31975300                          | 31976300              | 31977 300                                                  | 31978 300                                  | 3197936              |
| 1980 360                                    | 31981300                           | 31982300              | 31983 360                                              | 31984 300             | 31985 300                         | 31986 300             | 31987300                                                   | 31988 300                                  | 3198936              |
| 1990 360                                    | 31991 300                          | 31992300              | 31993 360                                              | 31994300              | 31995300                          | 31996 300             | 31997300                                                   | 31998 300                                  | 3199938              |
| 1200360                                     | 91201300                           | 91202300              | 91203 360                                              | 91204300              | 91205300                          | 91206 300             | 91207 300                                                  | 91208 300                                  | 91209 10.36          |
| 1210 600.120                                |                                    |                       |                                                        | 91214 300             |                                   |                       |                                                            | 91218 300                                  | 9121936              |
|                                             |                                    |                       |                                                        | 91224300              |                                   | 91226300              |                                                            | 91228300                                   | 9122936              |
|                                             |                                    | 91232300              |                                                        | 91234300              |                                   |                       |                                                            | 91238420                                   | 9123930              |
| 1240360                                     |                                    |                       |                                                        | 91244300              | 100                               |                       | 91247300                                                   | 91248300                                   | 9124936              |
| 1250 480                                    | 91251300                           | 91252300              | 91253 360                                              | 91254 300             | 91255300                          |                       | 91257300                                                   | 91258300                                   | 9125936              |
| 1260360                                     | 91261300                           | 91262300              | 91263 480                                              | 91264300              | 91265300                          | 91266420              | 91267 300                                                  | 91268300                                   | 9126936              |
| 1270360                                     | 91271300                           | 91272300              | 91273 660                                              | 91274300              | 91275300                          | 91276300              | 91277300                                                   | 91278300                                   | 9127936              |
| 1280 360                                    | 91281300                           | 91282300              | 91283 360                                              | 91284300              | 91285300                          | 91286 300             | 91287300                                                   | 91288 300                                  | 9128936              |
| 1290360                                     | 91291300                           | 91292300              | 91293360                                               | 91294300              | 91295300                          | 91296300              | 91297300                                                   | 91298300                                   | 91299 36             |
| Terminaciones 210 600 230 360 10 300 50 180 | Terminaciones<br>581 300<br>31 120 |                       | Terminaciones<br>3243 1.560<br>273 360<br>63           |                       | Terminaciones<br>305300<br>705300 |                       | Terminaciones<br>9287 1.500<br>217 540<br>17 240<br>37 120 | Terminaciones<br>158300<br>658300<br>38120 | Terminaciones<br>649 |



# TEINVITAMOS AL MUTUA MADRID OPEN

Entra en encuentratusitio.marca.com, elige uno de los asientos premiados y podrás llevarte fantásticos regalos y el GRAN PREMIO de asistir a la final del Mutua Madrid Open.



- Entradas para todos los partidos y sesiones del torneo.
- Entradas de acceso Ground tickets.
- Y además botes de pelotas Dunlop y menús Rodilla.



¡TODOS ESTOS PREMIOS TE ESTÁN ESPERANDO!

encuentratusitio.marca.com







#### ALMUDENA RIVERA

A más de una jugadora se le escapó alguna lágrima en cuanto escuchó la bocina que anunciaba el final del partido ante Tailandia y que España ganó con autoridad (76-35). El sueño por el que llevaban trabajando tres años acababa de cumplirse. Lo habían acariciado en el Europeo del año pasado que repartía dos billetes para los Juegos Paralímpicos de París. Entonces se quedaron a las puertas. El oro y la plata tenían premio, pero el bronce no. Y España fue el único país en el podio que tenía que ir a la repesca.

En París, a diferencia de ediciones anteriores, sólo participarán 8 equipos femeninos y 8 masculinos. Hasta ahora eran 12 en ambos casos. El billete para los Juegos estaba más caro que nunca, pero la selección española femenina hace ya tiempo que dejó de ser la 'Cenicienta' de las competiciones. Atrás quedan los años en los que las jugadoras tenían que ccostearse sus propias concentraciones, que dormían en furgonetas camperizadas o en colchonetas en el suelo o que compraban los balones de la talla 6 porque no había en la Federación.

A base de mucho trabajo se ha creado un bloque muy competitivo, capaz de tutear a cualquier selección, que se ha ganado el respeto internacional y que se ha quitado de un plumazo los complejos a base de juego.

El salto lo dieron con Abrahám Carrión, siguió con Adrián Yáñez y ahora, desde hace casi un año, han consolidado su estatus con Franck Belén en el banquillo. En el torneo de repesca que se ha celebrado en Osaka, España se impuso a Francia (57-38), antaño una de sus 'bestias negras', y a Japón (45-64) y perdió ante Canadá (49-77) en la liguilla. Ayer, en



La selección española de baloncesto en silla celebra la clasificación para los Juegos Paralimpicos de este verano.

#### STEFFIE WUNDERL

# De Japón a París

#### ESPAÑA CONSIGUE SU TERCERA CLASIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

En el mismo país en el que disputó la última cita paralímpica, la selección logra la plaza en la repesca • Sólo competirán los 8 mejores del mundo



Beatriz Zudaire, en el partido ante Tailandia.

STEFFIE WUNDERL

#### Ochenta y tres plazas españolas para los Juegos en diez deportes

Con la incorporación de la selección femenina de baloncesto, España alcanza las 83 plazas clasificatorias para los Juegos Paralímpicos de Paris, distribuidas en diez disciplinas diferentes: atletismo (10), baloncesto en silla de ruedas (24), boccia (2), ciclismo (1), natación (31), piragüismo (6), taekwondo (2), tenis de mesa (5), tiro (1) y tiro con arco (1). El proceso de clasificación continúa abierto en la mayoría de las modalidades y el objetivo del Equipo Paralimpico Español es alcanzar una participación de en torno a 125 deportistas con discapacidad.



Los sueños se trabajan y se persiguen"

VICKY PÉREZ CAPITANA ESPAÑOLA

el partido que se jugaba la plaza olímpica, dio una exhibición de poderío ante Tailandia, un rival muy inferior en todas las facetas del juego y que nada tuvo que hacer frente a la España actual.

No cedieron terreno en ningún momento, comenzaron el partido con un parcial de 11-0 y cerraron el primer cuarto con una ventaja de 18 puntos (27-9) que fue una losa insalvable para su rival. Una diferencia que se ampliaría hasta 22 justo antes del descanso.

Tras él, España desplegó todo su juego y potencial. Franck Belén, con el billete ya en el bolsillo, rotó a todo el banquillo para que todas tuvieran protagonismo en una victoria que lideró Beatriz Zudaire con 21 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias.

#### TERCEROS JUEGOS

Por segunda vez consecutiva, y tercera de su historia (Barcelona 92, Tokio 2020 y París 2024), la selección española femenina de baloncesto en silla estará en unos Juegos.

A ellos acudirá Vicky Pérez, segunda capitana de la selección y que lleva 14 años como internacional, tras ser madre de gemelas. "Si ya es duro preparar unos Juegos, más duro es con dos bebes, trabajas el doble, pero quiero demostrarles que los sueños se trabajan y se persiguen", dice.



























#### **NOTICIAS DEL MUNDO**

#### **GIMNASIA ARTISTICA** LAURA CASABUENA SERÁ OLÍMPICA

Laura Casabuena se clasificó para los JJ00 de París al término de la Copa del Mundo de gimnasia artística, en Doha. La española fue tercera en la final de suelo (13,233) y quinta en la de barra de equilibrios. Sumó los puntos para acabar segunda en la general de ambos aparatos.

#### CICLISMO

#### **ALEJANDRO VALVERDE SE** IMPONE EN LA INDOMABLE

Alejandro Valverde, que se retiró del ciclismo en carretera a finales de 2022, volvió a demostrar con 43 años que se mantiene en forma al imponerse en La Indomable, prueba de las Series Mundiales de gravel disputada en Béjar (Almería).



SAILING ENERGY

#### VELA

#### ESPAÑA BUSCA EL PLENO **OLÍMPICO EN HYÈRES**

Con 9 de las 10 clases ya clasificadas para París 2024, España busca la que le falta en Formula Kite masculina en la Semana Olímpica de Hyères, que empieza hoy, con Cortés, Climent y Espi como bazas.

#### ATLETISMO

#### ATTAOUI Y GUERRERO GANAN LA MILLA DE ARANDA

Mohamed Attaoui sorprendió a Adel Mechaal en la milla urbana de Aranda de Duero, la más veterana de España. En categoría femenina Esther Guerrero superó en el sprint a Marta García.

#### GOLF

#### **DAVID PUIG, QUINTO EN EL TORNEO** DE RIAD QUE GANÓ CATLIN

El español David Puig, que participa habitualmente en el LIV. concluyó en la quinta posición en el torneo de Riad del circuito asiático, en el que se impuso el estadounidense John Catlin.

#### DIRECTOR JUAN IGNACIO GALLARDO @jigallardo

**DIRECTOR ADJUNTO Emilio Contreras** econtreras@marca.com

#### SUBDIRECTORES

Carlos Carpio carlos corpio@marca.com Gerardo Riguelme riquelme@marca.com Mario Gómez mario@unidadeditorial.es Juan Ignacio Garcia-Ochoa iigarciao@marca.com

Denilson se dispone a lanzar ante Krivocapic

PASTORIZA - FONSECA

#### El Cangas ya da alcance al Cuenca

#### **BALONMANO LIGA PLENITUDE ASOBAL**

29



Quinta victoria consecutiva que le acerca más a la salvación definitiva

#### CANGAS **PUERTO SAGUNTO**

2.000 espectadores Pabellón O Gatañal FRIGORÍFICOS MORRAZO CANGAS Jorge Pérez (Elcio Carvalho ); Dorado (3), Santi López (4), Quintas (3), Fodorean (3), Gayo (4)

y Jenilson (4); Toth (3), Brais González (6),

#### Thymann (4), Fuentes, Azurmendi, Essam (1). **FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO**

Krivokapic (Dani Martinez); , Nil Montserrat (6), Pueyo (3), David Garcia (5), Alex Plaza (2), Adrián Nolasco (2) y Aarón Díaz (2); Pujol (2), Joostn, David López (3), Seka Gallart , Diego Olba (4)

Marcador: 2-1, 4-2, 6-5, 9-8, 13-11, 15-13; 17-16, 21-20, 24-22, 27-25, 32-27 y 35-29; .

Arbitros: Tania Rodríguez y Lorena García. Excluyeron a Jenilson (2), Thymann por parte del Frigorificos, y a Adrián Nolasco por el Puerto Sagunto

#### MOLDES

Con un parcial 7-1 en los últimos minutos, el Frigoríficos del Morrazo Cangas acabó con la resistencia de un combativo Fertiberia Puerto Sagunto que se quedó sin gasolina por la plaga de lesiones que sufre. El equipo gallego, que siempre dominó pero fue incapaz de romper el partido, suma 20 puntos, los mismos que tiene el Rebi Cuenca, que le tiene ganado el gol-average particular. La posibilidad de evitar el playoff de descenso es cada vez mayor, pese a que el Cangas aún tiene que jugar con Bidasoa y Barça.

#### LIGA PLENITUDE ASOBAL JORNADA 26

#### **BENIDORM - PUENTE GENIL** El TM Benidorm.

conducido por un brillante Nacho Valles y un efectivo Djurovic, rompió su racha de cinco partidos sin ganar y doblegó a un mermado Ángel Ximénez Puente Genil (31-27), que apuró sin resultado sus variantes tácticas.

#### SINFIN - BARCA

REDACTORES JEFE

Roberto Palomar

Jose Félix Diaz

rpalomar@marca.com

Fernando Carnerero

José María Rodríguez

irodriquez@marca.com

Javier Dominguez

El Victoria contundente del Barça sobre el ya descendido Blendió Sinfín en La Albericia (16-37). Ninguno de los dos equipos se jugaba nada y se notó en la intensidad del encuentro. El azulgrana Javi Rodríguez destacó con sus nueve goles. • Pedro Fernández

Juan Carlos Diaz

icd@marca.com

Rafael Sahuquillo

Germán Pizarro

Javier Rodriguez

rsahuguillo@radiomarca.com

Raul Varela

#### **PROGRAMA**

| Bada Huesca - REBI Cuenca                | 33-2     |
|------------------------------------------|----------|
| Fraikin Granollers - Bathco Torrelavega  | 29 - 2   |
| TM Benidorm - A. Ximénez Pte. Genil      | 31-2     |
| Frigorific Morrazo-Fertiberia P. Sagunto | 35-25    |
| Blendio Sinfin - Barca                   | 16 - 3   |
| Viveros Herol Nava -Logrofio La Rioja Ho | y 12:00  |
| ABANCA Ademar -Bidasoa Irún H            | oy 17:0  |
| Helvetia Anaitasuna-Recoletas H          | oy 18:30 |

|    | Equipo               | Ptos.         | 1  | Ġ    | E | P  | PF   | PC  |
|----|----------------------|---------------|----|------|---|----|------|-----|
| 1  | Barça                | 53            | 27 | 26   | 1 | 0  | 1024 | 699 |
| 2  | Bidasoa Irún         | 39            | 25 | 18   | 3 | 4  | 780  | 674 |
| 3  | Fraikin Granollers   | 36            | 26 | 15   | 6 | 5  | 837  | 77  |
| 4  | Logrono La Rioja     | 33            | 25 | 16   | 1 | 8  | 773  | 734 |
| 5  | Abanca Ademar        | 29            | 26 | 12   | 5 | 9  | 825  | 775 |
| 6  | Viveros Herol Nav    | a 26          | 25 | 11   | 4 | 11 | 752  | 791 |
| 7  | Recoletas Vallado    | lid <b>25</b> | 25 | 12   | 1 | 11 | 738  | 747 |
| 8  | Helvetia Anaitasu    | na <b>24</b>  | 25 | - 11 | 2 | 12 | 720  | 761 |
| 9  | Bada Huesca          | 24            | 26 | 10   | 4 | 12 | 780  | 817 |
| 10 | IA. Ximénez P. Genil | 23            | 26 | 10   | 3 | 13 | 719  | 750 |
| 11 | Bathco Torrelave     | ga 23         | 26 | 11   | 1 | 14 | 779  | 772 |
| 12 | TM Benidorm          | 23            | 26 | 9    | 5 | 12 | 770  | 766 |
| 13 | Rebi Cuenca          | 20            | 26 | 9    | 2 | 15 | 743  | 789 |
| 14 | Frig, Morrazo Can    | gas <b>20</b> | 26 | 6    | 8 | 12 | 775  | 814 |
| 15 | Blendio Sinfin       | 8             | 26 | 2    | 4 | 20 | 700  | 865 |
| 16 | Fertibena P. Sagu    | nto 6         | 26 | 2    | 2 | 22 | 681  | 821 |

Yolanda Santander

Carles Sacristán

Alberto Benitez

yolanda santander@marca.com

#### china, bajo sospecha

La natación

DOPAJE 23 nadadores dieron positivo, antes de los Juegos de Tokio

#### A. GARCÍA

La sombra del dopaje se cierne de nuevo sobre el deporte mundial. Una investigación de la cadena alemana ARD y The New York Times ha desvelado que 23 nadadores chinos dieron positivo en trimetazidina en enero de 2021 en Shijiazhuang. Un total de 13 de ellos participaron en los Juegos de Tokio y se trajeron seis medallas, cuatro oros y dos platas.

Entre los implicados, según la ADR, estarían Zhang Yufei, campeona olímpico en 200 mariposa y 4x200 libre; Wang Shun, oro olímpico en 200 estilos, Yang Junxuan, oro en 4x200 libre y plata en 4x100 estilos, o Qin Haiyang, campeón del mundo en los 50, 100 y 200 metros braza en 2023.

China justificó estos casos debido a la contaminación de la comida que tomaron los nadadores en el hotel que se alejaron para competir en Shijiazhuang. La Agencia Mundial Antidopaje ha salido al paso ante las acusaciones de que habría hecho la vista gorda. Apuntó en un comunicado que recopiló información científica adicional para comprobar la teoría de la contaminación y validó que no había falta o negligencia de los nadadores. .

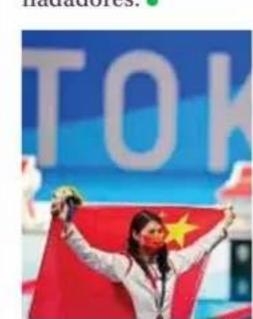

Zhang Yufei.

ADMINISTRADORES Marco Pompignoli Laura Múgica

**DIRECTORA DE NEGOCIO** Gema Monjas COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

Unidad Editorial, S. A. **DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD** 



Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. Avenida de San Luis, 25 de Madrid (28033) Teléfono de contacto: 914435000

#### GIM. RÍTMICA **EL CONJUNTO GANA EN LA** COPA DEL MUNDO

El conjunto español de gimnasia rítmica ganó el concurso general de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en Baku, Azerbaiyán.

### 1

#### VOLEIBOL HIDRAMAR DA PRIMERO **EN LA FINAL DE LA LIGA**

Hidramar Gran Canaria ganó el primer choque de final de Liga Iberdrola ante el Avarca de Menorca por 3-1. Hoy juegan el segundo.

#### RUGBY **RIVALES DE** ESPAÑA EN EL PREOLIMPICO

Hong Kong, Brasil y Papúa Nueva Guinea jugarán ante España en la fase de grupos del preolimpico masculino, del 21 al 23 de junio en Mónaco.



#### **ATLETISMO** KATZBEG, EL MEJOR EN MARTILLO EN 16 AÑOS

Ethan Katzberg, campeón del mundo de martillo, ganó en Nairobi con 84,38, mejor lanzamiento desde que en 2008 Ivan Tikhon alcanzó 84,51.

70

TELÉFONO

DE ATENCIÓN

AL CLIENTE

910 501 629

#### La Once

| Jueves 18 de abril |      |
|--------------------|------|
| Número:            | 3074 |
| Serie:             | 00   |

#### Super Once

SORTEOS

#### Sábado 20 de abril

Sorteo 1: 04-05-14-16-17-19-23-30-35-37 42-44-45-46-65-70-73-77-79-81 Sorteo 2: 02-04-13-14-27-29-34-35-37-38

41-42-46-49-52-53-54-61-68-70 04-06-11-19-22-24-25-29-31-43

44-57-61-66-67-68-69-76-79-82

#### Triplex de la Once

| Sabado 20 de abril |     |
|--------------------|-----|
| Sorteo 1:          | 587 |
| Sorteo 2:          | 275 |
| Sorteo 3:          | 512 |

#### Eurojackpot Viernes 19 de abril

#### 14 Soles: 01 y 02

#### Cuponazo de La Once

| liernes 19 de abril |       |
|---------------------|-------|
| Vúmera:             | 38999 |
| Serie La Paga:      | 079   |

#### Sueldazo de La Once Sábado 20 de abril

| Número:             | 97618      |
|---------------------|------------|
| Serie:              | 033        |
| Premios adicionales | - 6        |
| Número: 05802       | serie: 019 |
| Número: 41157       | serie: 043 |
| Número: 61080       | serie; 051 |
|                     |            |

serie: 018

#### Primitiva

Número: 85319

| Sábac | ábado 20 de abril |          |              |          |       |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------|----------|--------------|----------|-------|--|--|--|--|--|
| 0     | 12                | 28       | 40           | 43       | 44    |  |  |  |  |  |
| Comp  | 1:20              | Reint: 2 | El Jok       | er: 4 48 | 7 737 |  |  |  |  |  |
| Espec | ial               | 0        | - 1425 13240 |          | 0,00  |  |  |  |  |  |
| De 6  |                   | 0        |              |          | 0,00  |  |  |  |  |  |
| De 5  | + C               | 0        |              |          | 0,00  |  |  |  |  |  |
| De 5  |                   | 98       |              | 5.7      | 99,37 |  |  |  |  |  |
| De 4  |                   | 7.650    |              |          | 9,92  |  |  |  |  |  |
| 30.3  |                   | 152 0/45 | J.           |          | 9.00  |  |  |  |  |  |

#### **Gordo Primitiva** Domingo 14 de abril

| 01     | 03 3    | 37   | 48     |
|--------|---------|------|--------|
| Clave: | 7       |      |        |
| 5+1    | 0       |      | 0,00   |
| 5+0    | 0       |      | 0,00   |
| 4+1    | 12      | 16.3 | 299,40 |
| 4+D    | 136     |      | 258,14 |
| 3+1    | 1.065   |      | 37,67  |
| 3+0    | 7.704   |      | 16,93  |
| 2+1    | 18,257  |      | 5,49   |
| 2+0    | 126.680 | )    | 3.00   |

#### Euromillones

#### Viernes 19 de abril

| 10       | 20          | 40    | 44          | 46     |
|----------|-------------|-------|-------------|--------|
| Estrella | as: 01 y 03 | B EIN | Millón: BNE | 92712  |
| 5+2      | 0           |       |             | 0,00   |
| 5+1      | 1           |       | 9383        | 778,27 |
| 5+0      | 11          |       | 19.         | 946,18 |
| 4+2      | 39          |       | 1.          | 752,3  |
| 4+1      | 918         | 8     |             | 137,13 |
| 3+2      | 1.99        | 5     |             | 66,7   |
| 4+0      | 2.06        | 69    |             | 45,20  |
| 2+2      | 28.5        | 576   |             | 16,36  |
| 3+1      | 44.0        | 084   |             | 11,83  |
| 3+0      | 96.9        | 356   |             | 10,02  |
| 1+2      | 160.        | 692   |             | 7,32   |
| 2+1      | 604         | 285   |             | 6,13   |
| 2+0      | 1.36        | 4.068 |             | 4,37   |

#### Sábado 20 de abril

| 01     | 08    | 21      | 34 | 36       | 41    |
|--------|-------|---------|----|----------|-------|
| Comple | menta | rio: 11 |    | Reinteg  | ro: 8 |
| De 6   | 1     |         |    | 1.204.52 | 4,00  |
| De 5 + | C 2   |         |    | 76.59    | 0,66  |
| De 5   | 75    | 9       |    | 96       | 9,50  |
| De 4   | 3.    | 886     |    | 2        | 9,56  |
| De 3   | 7     | 7667    |    |          | 4.00  |

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES



#### Muy fans del deporte en Tv

Esta parvitta se publica con el horario pervinada

TELEDEPORTE

#### CANALES DEPORTIVOS

| ILLE  | EDEFORIE                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.50 | LEN Champions League Women:<br>Olympiakos SFP-Assolim CN                                         |
| 08.05 | Matari: Segunda semiginal<br>World Athletics Race Walking<br>Team Championships: 20km fe-        |
| 10.00 | meninos. Desde Antalya, Turquia<br>World Athletics Race Walking<br>Team Championships: 20km mas- |
| 11 35 | culinos. Desde Antalya, Turquia<br>Maratón de Londres                                            |

World Athletics Race Walking Team Championships: Relevos mixtos. Desde Antalya, Turquia LEN Champions League Women: Final Four: final. Desde Barcelona

Barcelona Open Banc Sabadell Liege Bastogne Liege: Carrera Liga Nacional de Fetbol Sala: ElPozo Murcia Costa Cálida-

Maratón de Londres

Mallorca Palma Futsal: Desde 26.45 Liga Plenitude Asobal: Ademar León-Bidasoa Irún: Vigésima sexta

Liège-Bastogne-Liège: Carrera masculina Estudio estadio

Mundial de Superbike: Segunda carrera WSBK, WSSP y WSSP300 Copa de la Reina de hockey patines; Final

#### MOVIS, LIGA CAMPEDNES

06.00 Goal! The Bundesliga Magazine Bundesliga: Heidenheim - Leipzig Bundesliga: Union Berlin - Bayern

Goal! The Bundesliga Magazine: El Bayer Leverkusen, campeon de la Bundesliga: Colonia - Darmstadt

Bundesliga: Heidenheim - Leipzig Goal! The Bundesliga Magazine: El Bayer Leverkassen, campeón de la Bundesliga Bundesliga: SV Werder Bremen-

VHB Stuttgart Bundesliga: BV Borussia 09 17.25 Dortmund-TSV Bayer 04

Goal! The Bundesliga Magazine: Best of March: Repaso a toda la actualidad de la Bundesliga, la categoria reina del fútbol alemán. 20.00 Goalf The Bundesliga Magazine: El Bayer Leverkusen, campeon de la Bundesliga

Serie A: AC Monza-Atalanta Bergamasca Calcio Bundesliga: Werder Bremen

Bundesliga: Borussia Dortmund -Bayer Leverkusen Serie A: Monza - Atalanta Bundesiga: Werder Bremen -

Stuttgart

12.48 LaLiga ZAP

13.34 LaLiga fans

MOVISTAR LALIGA

LaLiga World

14.82 LaLiga Talking Football: Mallorra

Previa LaLiga EA Sports: UD

LaLiga EA Sports: UD Almeria-

Resumenes LaLiga EA Sports:

Especial El Clásico: El análisis de

Previa LaLiga EA Sports: Real

LaLiga EA Sports: Real Madrid

LaLiga Talking Football: Mallorca

Resumenes LaLiga EA Sports:

Resumenes LaLiga EA Sports:

Resumenes LaLiga EA Sports:

Resumenes LaLiga EA Sports:

Madrid EF-FC Barcelona

LaLiga fans: Episodio 8

Athletic - Granada

Celta-Las Palmas

Rayo - Osasuna

Post LaLiga EA Sports: UB

Almeria-Villarreal CF

Almeria-Villarreal CF

Getafe - Real Sociedad

Villameal CF

Latina ZAP

El Clasico

DeportePlus+

00.07 LaLine World

Especial El Clásico: El camino a El

#### **MOVISTAR DEPORTES**

06.15 Liga Endesa: Zunder Palencia -Coviran Granada 08.00 Barcelona Open Banc Sabadell:

Semifinal Barcelona Open Banc Sabadell: Semifinal

Previo Liga Endesa: Casademont Zaragoza Real Madrid Liga Endesa: Casademont Zaragoza-Real Madrid

Triathlon Internacional Portoco-15.00 Transworld sport Programa que recoge la actualidad internacional de los deportes, desde los grandes

minoritarios. Gallagher Premiership Rugby: Sale Sharks-Harlequins Triathion Internacional Portoco-

eventos de masas hasta los

Previo Liga Endesa: Unicaia Málaga-Saski Baskonia Liga Endesa: Unicaja Málaga-Saski Baskonia: Desde el Palacio de Deportes José Maria Martin

20.30 Overtime Indycar: Streets of Long Beach Barcelona Open Banc Sabadeli:

02.30 Liga Endesa: Valencia Basket -Lenovo Tenerife

09.00 Directo Gol: Los Golazos de la

y la Copa del Rey

Jornada: Programa que analiza,

con los mejores especialistas y

los resumenes más amplios de

la televisión en abierto, lo que

ocurra en cada jornada de LaLiga

LaLiga Highlights. Repaso de los

ornada futbolistica española

Directo Gol: Los Golazos de la

Liga F: Atlético de Madrid-Real

Jornada: Programa que analiza,

con los mejores especialistas y

los resumenes más amplios de

la televisión en abierto, lo que

y la Copa dei Rey

y la Copa del Rey

01.30 ONE Championship, Artes

Marciales Mixtas

20.45 Directo Gol: Minuto a Minuto.

Gal Sports

Play Padel

18.00

18.15

ocurra en cada jornada de LaLiga

Directo Gol: Directos al Clásico:

Programa que analiza, con fos-

mejores especialistas y los

resúmenes más amplios de la

ocurra en cada jornada de LaLiga

Seguimiento, en directo, de los

televisión en abierto, lo que

Betis: Primera división femenina

momentos más destacados de la

**GOL PLAY** 

Alemania, 2021. Director: Michelsen, Corinna Harfouch y Helgi Schmid

CUATRO

07.30

13.55

21.15

07.00 Mejor Ilama a Kiko

Huelva

Municillos

El tiempo

09.30 lumiuky

(Toma salami)

Toma salami!

08.05 Volando voySanlücar de Guadiana.

Volando voyEl bosque de

Viajeros Cuatro: La Toscana

Home cinema: Colombiana.

Francia, México, EE.UU., R.U.,

2011. Director: Olivier Megaton.

Interpretes: Zoe Saldana, Jordi

Home cinema: Sesenta segundos.

EE.UU. 2000. Director: Dominic

Sena. Intérpretes: Nicolas Cage,

Giovanni Ribisi y Angelina Jolie

First Dates Con Carlos Sobera.

The Game Show Con Cristina

Porta, Geroma Manzanero y

Viajeros Cuatro: Sicilia

Roberto Arce.

ElDesmarque Cuatro

Mollà y Lennie James

20.00 Noticias Cuatro, Con Marta

ElDesmarque Cuatro

El tiempo

21.45 Cuarto milenio

00.49 Cuarto milenio

Reyero y Roberto Arce.

#### LA 2

Ultimas preguntasEnamorado de la vida 10.25 TestimonioRepara

10.30 El tha del Señor 11,30 Pueblo de Dios El camino interior: Astorga. Rabanal del camino con Alejandra Vallejo-Nägera Página 2. Con Oscar López.

Flash modaSimon-Casa de la luz 13,45 Flash moda monográficos 14.15 Zoom tendencias Atlantico: Las islas afortunadas. Saber y ganar fin de semana. Grandes documentales: Grande y

El documental de La 2 De tapas por España: Córdoba, milenaria y universal. Seguridad vital 5.0. Con Carlos Garcia Hirschfeld.

La 2 express El cazador de cerebros. Geopolis. Con Silvia Intxaurrondo. Los pilares del tiempo: Dali, una vida delirante. Imprescindibles: Nino Bravez Vivir

Versión española: Nacida para ganar, España, 2016, Director: Vicente Villanueva. Premios Platino Los secretos sexuales de Hitler:

Imagen corporal.

06.00 Minutus musicales Pelopicopata 08.40 La Voz Kids 10.00 Centimetros cúbicos 10.30 La Voz Kids

Argumano 13.20 Cocina abierta con Karlos. Argumano

15.00 Antena 3 Noticias 1 15.45 Deportes 15.55 El tiempo

2021. Director: Michael Feifer. Intérpretes: Alicia Leigh Willis, Ashley Jones y Robert Pralgo EE.UU., 2018. Director: Robert Malenfant, Intérpretes: Lauralee Bell, Jon Briddell y Heather

19.20 Multicine: Peligrosa obsesión. EEUU, 2017. Director: David Decoteau. Interpretes: Jessica Morris, Evanne Friedmann y Jason-Shane Scott

Antena 3 Noticias 2 22.10 Secretos de familia Antena 3 Noticias 2

06.00 Bestal Zapeando Equipo de investigación: Con Cristina Villanueva. La Sexta deportes La Sexta meteo La Roca, Con Nuria Roca, Espacio pendiente de la actualidad que pone en el focohistorias curiosas y anecdóticas. Además se bucea de forma amena y didáctica sobre cuestiones de historia, ciencia, tecnologia o técnicas de liderazgo. Finalmente cada semana el programa recibe a diferentes personalidades del mundo de la cultura, la música,

el deporte o la comunicación

Los resultados El análisis

00.25 Anatomia de...

01.30 02.40 Pokerstars

03.25 Play Uzu Nights 04.10 Minutos musicales

automáticos y Afiladores 07.32 Desmontando la historia: El

gemelo malvado de Pompeya y A a búsqueda de los 300 de Esparta 09.02 Crónicas del zoo: Unos peces cocodrilo van a viajar mil kilometros para conseguir un nuevo hogar. Los cuidadores deben atrapar a un

en la jungla y Rio de sangre: El pescador y biólogo Jeremy Wade se lanza a la búsqueda de monstruos de rio legendarios y

#### **CANALES GENERALISTAS**

#### LA1

06.00 Noticias 24 horas 09.00 21A. Euskadi decide Noticias 24 horas 14.00 21A. Euskadi decide D Corarón. Con Anne Igartiburu y Jordi González. Teledianio I. Con Lara Siscar y Igor

Gómez. Departes: Marcos López. 16.00 Sesión de tarde: Caprichos del destina, EE.UU., 1999, Director: Sydney Pollack, Interpretes: Harrison Ford, Kristin Scott Thomas y

Charles 5. Dutton 18.05 Sesión de tarde: Sweet Home Alabama, EE,UU., 2002, Director: Andy Tennant. Interpretes: Reese Witherspoon, Josh Lucas y Patrick

19.50 21A. Euskadi decide Agui la Tierra. Con Quico Taronji y Isabel Moreno.

20.50 21A Euskadi decide 23.30 Cine: Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar. EE.UU\_ 2005. Director: Ron Howard. Intérpretes: Russell Crawe, Renée Zellweger y Paul Giamatti

01.45 Cine: De narices con la vida. Kerstin Polte. Interpretes: Claudia

#### TELECINCO

06.55 Enphorma Toma salami! Mejor Ilama a Kiko Got Talent España. Momentazos Factor X Got Talent España. Momentazos 11.55

Socialité. Con Maria Vendoy. Informativos Telecinco. Con José Ribagorda, Leticia Iglesias y David Noticias Cuatro. Con Marta Revero 15.35 ElDesmarque Telecinco

15.45 El tiempo iFiestal, Con Emma Garcia. Reacción en cadena Con Ion

Aramendi. Informativos Telecinco. Con José Ribagorda, Leticia Iglesias y David

Cantern. 21.35 ElDesmarque Telecinco El tiempo 22.00 Supervivientes: Conexión Honduras: Espacio que aborda la última hora del concurso con conexiones.

en directo con Honduras, También ofrece imagenes inéditas de la aventura y hace un análisis de las novedades del reality. Casino Gran Madrid Online Show

Toma salami El horóscogo de Esperanza Gracia Con Esperanza Gracia. Mejor Ilama a Kiko

Meior Ilama a Kiko

#### **MOVISTAR PLUS+**

Aitor Fernandez

06.25 Canciones desde la azotea: Leonard Cohen Plásticos en el paraiso Cine: Spy Kids II: La isla de los sueños perdidos

BepartePlus+. Previo Liga Endesa: Casademont Zaraguza-Real Madrid Liga Endesa: Casademont Zaragoza-Real Madrid: Desde el

Pabellion Principe Felipe Hustres ignorantes. 14.55 La tragedia de los Andes Banc Sabadell: Final

La pista del tenis. Barcelona Open Barcelona Open Banc Sabadell. Final. Desde el Real Club de Tenis

Barcelona 1899 18.25 Cine: Ocho apellidos marroquis. España, 2023. Director: Alvaro. Fernández-Armero. 20.00 DeportePlus+

21.05 Cine: Sist. 23.00 DeportePlus+. Juanma Castaño, acompañado de sus colaboradores habituales, disecciona todo lo sucedido durante el fin de

semana futbolistico. Los goles, las mejores imágenes, el análisis más depurado y las entrevistas con los protagonistas forman parte del contenido 00.10 Narco Circo: El narcoestado.

#### TRECE

Trece y Cope. Es Noticia Cine: El halcón y la presa, España. Italia, 1966. Director: Sergio Sollima, Intérpretes: Lee Van Cleef, Tomas Milian y Luisa Rivelli Santa misa. Palabra de vidal.con Ecclesia Misioneros por el mundo: Tokio:

Programa que se adentra en el dia a dia de misioneros españoles en distintas partes del mundo Trece y Cope. Es Noticia Viva el cine español: Digan lo que digan. España, Argentina, 1968. Director: Mario Camus.

Vergano y Ignacio Quirós igual España, 1969.

Cine: Dallas, ciudad fronteriza. EEUU, 1950. Director: Stuart Heisler, Intérpretes: Gary Ecoper, Ruth Roman y Steve Cochran Cine: Yo, el halcón. EE.UU. 1987. Director: Menahem Golan.

Interpretes: Sylvester Stallone, Robert Loggia y Susan Blakely Especial elecciones vascas21A Cine Vikingos, Rusia, 2016. Director: Andrey Kravchuk. Interpretes: Danila Kozlovsky, Anton Adasinsky y Aleksandr

ANTENA 3 06.45 Remescar, cosmética al instante

Cocina abierta con Karlos 12.45

13.50 La ruleta de la suerte

16.00 Multicine: Salvar a mi hija. EE.UU., 17.45 Multicine: Me robaste mi vida.

00.40 Secretos de familia

03.00 The Game Show

LA SEXTA

14.00 La Sexta noticias l'edición.

15.15 15.30

para reflexionar sobre su carrera y su vida. ARV. Objetivo Pais Vasco: Las encuestas

ARV. Objetivo Pais Vasco:

22.40 ARV. Objetive Pais Vasco: 23.15 Anatomia de...

Crimenes imperfectos

#### **VEO DMAX**

soplados a boca, Restauración de estatuas, Champán y cajeros

par de varanos para sexarlos. 10.40 Monstruos de rio: Exterminador

peligrosos. Aventura en pelotas

Los secretos de la jungla : Estructura secreta de Guatemala, El esqueleto misterioso de Belice y Fósil misterioso de Madagascar 18.47 Control de carreteras: Agentes de la sección de control de carreteras de la Guardia Civil se dedican a buscar drogas en los puntos de control y a prestar asistencia en accidentes automovilisticos.

21.30 Control de fronteras: España 091: Alerta Policia Drenar los océanos: Las maravillas perdidas de Egipto y Misterios de los mares de China

LaLiga Hypermotion: Huesca-Zaragoza DeportePlus+ Ian Ullrich: la etapa más dura Generación NBA

Especial El Clásico: El camino a El Clásico Carreras de caballes - Turf:

Hipódromo de la Zarzuela DeportePlus+ NBA: Denver Nuggets - Los Angeles Lakers (Partido 1)

Jan Ulfrich: la etapa más dura: A finales de los años 90, Jan Ullrich era una estrella: se coronó como el único alemán en ganar el Tour de Francia y convirtió el ciclismo en un exito en su país. Estaba en lo más alto pero el escándalo del

dopaje acabó con su carrera. Esta es su historia de luces y sombras. Previo Liga Endesa: Unicaja Málaga-Saski Baskonia Liga Endesa: Unicaja Málaga-

Saski Baskonia NBA: Los Angeles Clippers-Dallas Mavencks

DeportePlus+: Episodio 27 Barcelona Open Banc Sabadell:

Bundesliga: Borussia Dortmund -Bayer Leverkusen

**EUROSPORT**1 06.00 Flèche Wallonne: Prueba Maratón de Boston

Dutch Round: WSBK: primera Mundial de Superbike: Pirelli Dutch Round: Supersport: primera

Mundial de Superbike: Pirelli

Tour of Turkey: Primera etapa Liege Bastogne Liege: Prueba masculina

Your of Turkey: Primera etapa Liege-Bastogne-Liege: Prueba

UCI Mountain Bike World Cup: Araxá: Cross Country femenino Cazoo World Championship:

Primera ronda. Desde Sheffield Maratón de Londres. Las calles de Londres albergan la maratón de la capital inglesa. Una prueba abierta a profesionales y aficionados que se celebra desde el año 1981 Liège-Bastogne-Liège.

Championship: 6 Horas de Imola: Competición automovilistica que pone a prueba prototipos en un campeonato mundial de resistencia Cazoo World Championship:

de snooker

Sheffield: Campeonato del mundo

FIA World Endurance

#### Valencia - Betis

01.57

02.10

12.30 FIA World Endurance 24 Horas de Le Mans. Carrera de resistencia que se de la Sarthe, cerca de Le Mans FIA World Endurance

Liege-Bastogne-Liege: Prueba Ligue 1 Uber Eats: PSG-

Desde el Parc des Princes 23.00 Liege-Bastogne-Liege: Prueba masculina: Punto y final e las clásicas de primavera con una Decana' que, como cada año,

la ciudad y salió de Ans. Mundial de Superbike segunda camera.

Mundial de Superbike: Pirelli Dutch Round: Superbike Mundial de Superbike: Pirelli Dutch Round: Superbike: segunda Cazoo World Championship:

Sheffield: Primera ronda

04.00

Tour of Turkey: Primera etapa

Liège-Bastogne-Liège: Prueba

Championship: 6 Horas de Imola disputa anualmente en el circuito Championship: 6 Horas de Imola

muestra pequeños retoques pero mantiene la esencia de los últimos años desde que la meta regresó a

Pirelli Dutch Round; Supersport:

#### **EUROSPORT 2**

Olympique Lyonnais: Jornada 30.

DAZN 1 Liga F: Atlético de Madrid-Real Betis Balompié Premier League: Everton FC-Nottingham Forest

Premier League World: Petr Cech: Magazin que repasa la actualidad de la Premier League a través de entrevistas, resúmenes de los partidos y estadísticas. Premier League World: Hernán

Crespo, un delantero histórico del Chelsea Premier League: Fulham FC-Liverpool FC

Premier League Stories: Alexis McAlfister, sueños de campeón El fenómeno: El Fenómeno era el niño prodigio que lo tenia fodo. Campeón del Mundo a los 17 años. Mejor jugador del año a los 20. Dos veces récord mundial de un traspaso a los 21. Impresionantes goles allà donde augó. Y entonces, todo le fue brutalmente arre-

Premier League Features: Kun Aguero - el ultimo suspiro Premier League Features: Rodrigo Hernández, excepcionalmente Come On Futbol!: Adama Trapre:

Premier League: Aston Villa -

13.00 14.00 Interpretes: Raphael, Serena Viva el cine español: La vida sigue

03.00 Teletienda

06.00 Asi se hace: Cristales de ventana

#### DESPEDIDO EN EL 70', VITALICIO EN EL FINAL

LO DE LOS

DOMINGOS

n el minuto 70 de cada partido, un buen puñado de madridistas echarían a Carlo Ancelotti. En el minuto 90 (o en el 120, o después de los penaltis), todos le quieren abrazar, invitar a comer y firmarle un contrato vitalicio con el Real Madrid. Como entrenador, como portavoz, como embajador, lo que Carletto quiera. Pero que

no se vaya nunca. Ancelotti, en aquella eliminatoria que se le complicó al Madrid contra el Chelsea en 2022 dejó aquella frase de "Si no muero hoy, soy inmortal". No sabía lo que le faltaba por vivir. Por sobrevivir. Porque si algo es Carletto es un superviviente. Hace tres años estaba en el Everton, agotando los chicles de su carrera, cuando llamó al Madrid para preguntar si le cedían algún jugador. Cuando colgó, ya era entrenador blan-

co. Y en tres años, aquel italiano con el pelo cada vez más blanco, ha CUANDO llevado al Real Ma-REPRESENTA drid tres veces a ANCELOTTI AL semifinales de Champions. MADRID ES Por palmarés, se-CUANDO ABRE guramente sea el

MEJOR

LA BOCA mejor entrenador de clubes de la historia. Ha ganado la liga en España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia. Ha ganado cuatro Champions. Y todavía nos creemos en el minuto 70 de cada partido que sabemos más que él. Y yo estoy seguro de que no nos lo tiene en cuenta, que hasta nos

entiende, se rie y se divierte.

Pero donde más gana el Real Madrid con Carlo Ancelotti en el banquillo es en la sala de prensa. Cuando abre la boca para representar al club. Es muy fácil elogiar al que le va bien y criticar al que le va mal, pero la diferencia de actitud y de talante que hay entre los dos entrenadores del Clásico cuando están ejerciendo su trabajo, sea en la zona técnica, en las entrevistas postpartido o en rueda de prensa es abismal. No entiendo que el Barça está casi de rodillas pidiendo a Xavi que reconsidere su decisión de irse, cuando estuvieron a punto de despedirle y le permitieron hacerlo en diferido. En realidad sí lo entiendo. Porque no hay otro (que sí lo hay pero no les gusta) ni dinero para fichar a uno mejor. .

MABICA UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA S.L.U. Avenida de San Luis, 25-27 1º planta. 28033 Madrid. Copyright 2024 - Imprime: Bermont Impresión no puede ser responducida, distribuida, comunicada públicamente o unitizada, ní en todo ní en parte, ní registrada en o transmitida por, un sistema de recupieración de información, en ninguna forma, ne por intocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o almacenada sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de MARCA a través de recopilaciones de artículos periodisticos, conforme al Artículos 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de los contenidos de MARCA a través de recopilaciones de artículos periodisticos.



## Con intención

JOSÉ FÉLIX DÍAZ Redactor jefe de MARCA @jfelixdiaz

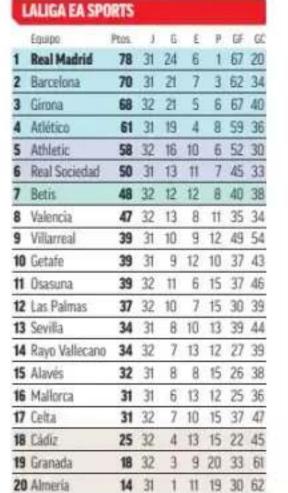

| JORNADA 32               |              |
|--------------------------|--------------|
| Athletic - Granada       | 1-1          |
| Celta - Las Palmas       | 4-1          |
| Rayo Vallecano - Osasuna | 2-1          |
| Valencia - Betis         | 1-2          |
| Girona - Cádiz           | 4-1          |
| Getafe - Real Sociedad   | Hoy 14.00    |
| Almería - Villarreal     | Hoy 16.15    |
| Alavés - Atlético        | Hoy 18.30    |
| Real Madrid - Barcelona  | Hoy 21.00    |
| Sevilla - Mallorca       | Mañana 21.00 |

| U  | ALIGA HYPER     | MOT   | ION |    |    |    |    |    |
|----|-----------------|-------|-----|----|----|----|----|----|
|    | Equipo          | Ptos. | J   | 6  | E  | p  | GF | 60 |
| 1  | Leganés         | 63    | 36  | 17 | 12 | 7  | 47 | 21 |
| 2  | Valladolid      | 61    | 36  | 18 | 7  | 11 | 44 | 31 |
| 3  | Espanyol        | 58    | 35  | 15 | 13 | 7  | 51 | 36 |
| 4  | Eibar           | 58    | 35  | 17 | 7  | 11 | 57 | 40 |
| 5  | Elche           | 57    | 36  | 16 | 9  | 11 | 38 | 33 |
| 6  | Sporting        | 55    | 36  | 15 | 10 | 11 | 43 | 35 |
| 7  | Oviedo          | 55    | 35  | 14 | 13 | 8  | 45 | 30 |
| 8  | Racing Ferrol   | 54    | 36  | 14 | 12 | 10 | 43 | 42 |
| 9  | Racing Santande | 54    | 36  | 15 | 9  | 12 | 55 | 50 |
| 10 | Burgos          | 53    | 35  | 15 | 8  | 12 | 43 | 44 |
| 11 | Levante         | 52    | 36  | 12 | 16 | 8  | 42 | 40 |
| 12 | Tenerite        | 46    | 36  | 12 | 10 | 14 | 32 | 36 |
| 13 | Real Zaragoza   | 45    | 36  | 11 | 12 | 13 | 35 | 34 |
| 14 | Eldense         | 42    | 35  | 10 | 12 | 13 | 41 | 50 |
| 15 | Huesca          | 42    | 36  | 9  | 15 | 12 | 31 | 27 |
| 16 | Alcorcón        | 40    | 35  | 10 | 10 | 15 | 27 | 44 |
| 17 | Cartagena       | 39    | 35  | 10 | 9  | 16 | 31 | 45 |
|    | Mirandés .      | 38    | 35  | 9  | 11 | 15 | 39 | 49 |
| 19 | Amorebieta      | 37    | 36  | 9  | 10 | 17 | 32 | 45 |
| 20 | Albacete        | 36    | 35  | 8  | 12 | 15 | 40 | 50 |
| 21 | Villarreal B    | 36    | 36  | 9  | 9  | 18 | 33 | 52 |
| -  | Andorra         | 35    | 35  | 9  | 8  | 18 | 27 | 42 |

| JORNADA 36                   |              |
|------------------------------|--------------|
| Tenerife - Leganés           | 0-0          |
| Amorebieta - Valladolid      | 0-3          |
| Villarreal B - Racing Ferrol | 1-0          |
| Racing Santander - Levante   | 0-0          |
| Elche - Sporting             | 2-1          |
| Huesca - Real Zaragoza       | 1-2          |
| Espanyol - Andorra           | Hoy 14.00    |
| Eldense - Albacete           | Hoy 16.15    |
| Eibar - Alcorcón             | Hoy 16.15    |
| Mirandés - Burgos            | Hoy 18.30    |
| Cartagena - Oviedo           | Mañana 20.30 |



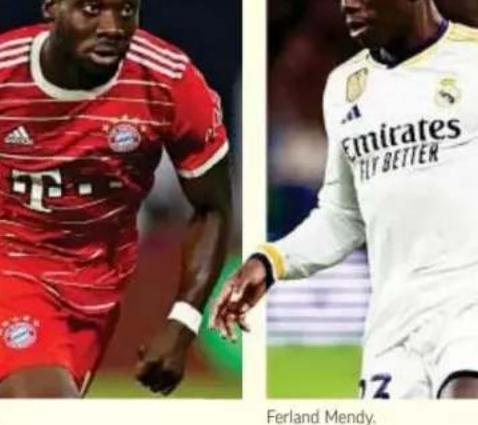

Alphonso Davies.

erland Mendy (28 años)

se ha ganado la confian-

za de todo el madridis-

mo, pero también el uni-

verso blanco se ha

ilusionado al máximo

con la posibilidad de ver a Alphonso Davies (23 años) vestido

de blanco a partir del próximo 30 de junio. La duda aparece cuan-

do analizas y piensas si hay si-

tio para los dos en una posición

tan específica como es la de late-

ral izquierdo. Pues bien, la rea-

lidad es que en el Real Madrid

piensan que uno u otro, que los dos futbolistas en la misma plan-

tilla y con el cartel de titular, no

cordia. De más a menos, el can-

terano no ha desentonado cuan-

do ha jugado y con cuatro años

por delante de contrato está tran-

quilo y esperando oportunidades.

No desespera, aunque claro que

quiere jugar más. El cuarto hom-

bre es Miguel Gutiérrez, que

apunta a ser traspasado. La cláu-

sula es de 35 millones de euros,

Fran García es el tercero en dis-

sería la mejor decisión.

Mendy, el mejor del mundo defendiendo según Ancelotti, ha convencido a todos. Davies ha bajado, pero sigue siendo un gran lateral. Uno u otro. No hay sitio para los dos

El francés, catalogado como el mejor del mundo a la hora de defender por Carlo Ancelotti, termina contrato el 30 de junio de 2025. Tiempo atrás se puso sobre la mesa una renovación que no fue de su agrado. Durante ese tiempo, en el horizonte apareció la posibilidad de Davies como una opción de futuro. Se trabajó su incorporación, pero falta lo más complicado, el acuerdo con el Bayern, que presiona al máximo para lograr una firma de renovación del contrato del canadiense.

#### **EL DEFENSA INSUPERABLE**

Mendy ha sabido jugar sus cartas y lo ha hecho apoyado en su juego, en esa fortaleza defensiva. Ahora se pide una renovación de la que antes se huía, de ahí que se tuviera muy en cuenta la opción de Davies. El francés ya ha transmitido que no contempla una salida del Real Madrid. Se siente bien, respetado y disfrutando tanto en su vida en el día a día, como cuando se pone las botas.

En cuanto a Davies su temporada no está siendo buena. Es el contrapunto a la de Mendy. El destino ha querido que Real Madrid y Bayern se crucen en la Champions. Será el momento de medir fuerzas, pero sobre todo de aclarar posiciones en los dos bandos en cuanto a una posible operación.

En Valdebebas saben que la de Davies es una oportunidad de mercado, pero se han encontrado con un Mendy que parece poder con todo. El precio de salida del canadiense marcará una operación que mide a dos laterales situados en la mayor de las equidis-



#### MÁS QUE UN PASTEL, **UNA ESTATUA**

ues sí. "El pastel está preparado, falta poner la guinda", dijo ayer Ancelotti, que tiene al Real Madrid muy bien colocado para firmar otro doblete. Sería el segundo de Carletto en tres años tras el logrado en 2022. El Clásico de esta noche puede dejar muy encarrilada la Liga y la sensación que queda ahora es que si ni el súper Guardiola y su mega City han podido con Carlo, no habrá rival capaz de tumbar al rey de

la competición. Por si ANCELOTTI SUMARÍA UN acaso, ha-TITULO MAS QUE brá que ir pensando ZIDANE SI SE en hacerle **EMBOLSA** OTRO DOBLETE un monumento si es

capaz de firmar semeiante gesta porque sumaría ya 12 títulos con el Madrid, uno más que el propio Zidane.

Cuando el entrenador francés cogió la puerta, nadie pensó que Ancelotti sería capaz de repetir o mejorar lo que logró Zizou en tan poco tiempo. Lo de las tres Champions seguidas no pudo ser, pero si hace doblete sería su segunda Liga y su tercera Champions, como Zidane.

Menos mal que aquello de Brasil no terminó saliendo porque habría sido el mayor error en mucho tiempo del entrenador y del propio club por separar sus caminos. Están hechos el

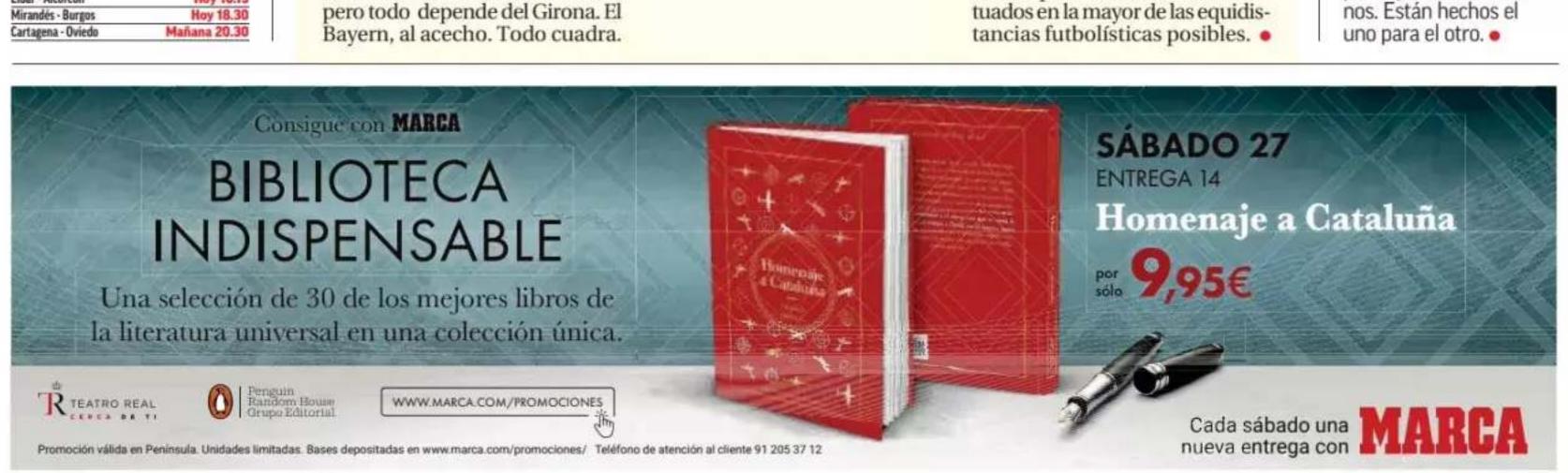